### Bancos y Fintech lanzarán medios de pago

Ponen fin al monopolio de la SUBE y se abre un negocio millonario en el transporte\_\_\_.



### 

# El Cronista.com

MIÉRCOLES

7 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.687 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.457.570 **2,61**% — Dow Jones 38.997 **0,76**% — Dólar BNA 954,50 **0,05**% — Euro 1,09 **0,02**% — Real 5,66 ♥ -0,06% — Riesgo país 1625 ▼ -1,69%

EL ESCENARIO FINANCIERO SIGUE VOLATIL

# Después del lunes negro, hubo rebote: se calmó el blue, los ADR recuperaron 8% y cedió el riesgo país

El Banco Central terminó la jornada con saldo positivo, pero las reservas cayeron u\$s 882 millones por un vencimiento pagado al FMI

La competitividad cambiaria sigue bajo la lupa, por el menor precio de la soja y la devaluación del real, que suma 15% en lo que va del año

Los mercados globales dejaron atrás el temblor del lunes. El rebote arrastró a los emergentes, entre los que se encuentra Argentina. Pero el repunte no alcanzó para compensar los desplomes que se registraron al inicio de la semana, por lo que los analistas se mantienen atentos a la rotación de carteras y nuevas estrategias de los inversores. La Bolsa de Tokyo recuperó 10% y en Wall Street, el índice S&P 500

finalizó la jornada con un moderado repunte de 1,04%, algo más que el resultado alcanzado por el Nasdaq y el Dow Jones. A nivel local, el S&P Merval repuntó 2,6% en pesos y 2,4% medido en dólares al tipo de cambio CCL. Los ADR mostraron subas de hasta 7,9% y los bonos en dólares también quedaron en terreno positivo, lo que habilitó una baja del riesgo país hasta los 1625 puntos. \_\_\_P.14,15y16



La crisis de los mercados globales estira los tiempos del plan para dejar atrás el cepo cambiario \_\_\_\_\_. 15

### DOOM EDITORIAL

El plan 2025 para privatizar AySA: quieren copiar el modelo brasileño

Horacio Riggi
Subdirector periodistico
\_\_p. 2\_\_\_

### DPINIÓN

### Gradualismo, shock y un limbo multidimensional

Germán Fermo
Director Maestría en
Finanzas, Universidad
de San Andrés
\_\_p. 3\_\_\_

### FINANCIAL TIMES

### La Unión Europea quiere acelerar el acuerdo con el Mercosur

Michael Pooler Andy Bounds Ciara Nugent \_\_**p. 11**\_\_



PARA EL EXPRESIDENTE TODO "ES FALSO"

## Fabiola Yañez presentó denuncia judicial contra Alberto Fernández por "violencia de género"

Dijo que hubo agresiones "físicas y verbales". El juez Ercoloni ya tomó medidas preventivas

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció ayer al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. La presentación se hizo ante el juez federal Julián Ercolini, quien horas después decidió impedirle al exmandatario su salida del país y le restringió cualquier tipo de contacto con su expareja. Desde España, Yañez amplió y ratificó por videollamada una presentación que había sido extraída de la investigación abierta por la contratación irregular de seguros en el Estado. Fernández se defendió mediante un comunicado escrito por él mismo, en el que aseguró que "la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió". \_\_\_\_ P.9

CRUCES POR LAS TARIFAS DE COLECTIVOS

# Apareció superávit fiscal en julio, pero no evita la pelea por los subsidios en el AMBA

La ejecución del Presupuesto Nacional arrojó en julio superávit fiscal, tanto primario como financiero, por una cifra cercana a \$ 2,2 billones. El dato, aportado por ASAP en su último reporte, esta generado por una fuerte contracción del gasto real. El resultado puede no coincidir con el número que informará la Secretaría de Hacienda, que sumará pagos atrasados del mes previo, como los aguinaldos. Por eso ayer el Ejecutivo retomó el debate con Ciudad y Provincia para recortar aún más los subsidios al transporte. P. 4 y 5

#### DEL TUIT DEL DÍA



"INCUCAI de los autos. Se amplía el rubro de autopartes que pueden reciclarse. Repuestos más baratos, es seguros más baratos y menos robos. Un papelito menos que nos hacía más pobres".

Federico Sturzenegger Ministro de Desregulación y Transformación

**EL NÚMERO DE HOY** 

3,9%

fue la inflación de julio, según el REM, casi un punto menos que el pronóstico anterior

#### > ZOOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

Creen que la privatización de Sabesp es un hito en el sector de agua potable y saneamiento de Brasil, ya que los cambios en las normas facilitaron la entrada de empresas privadas

# El plan 2025 para privatizar AySA: quieren copiar el modelo brasileño

a empresa brasileña Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo SA (Sabesp), abastece a 28 millones de personas y tiene una red que abarca 40.300 km de longitud. Desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Argentina está en la mira del gobierno, o al menos de las autoridades de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA).

La intención de la Argentina no es quedarse con acciones de la compañía brasileña (dónde inversores privados acaban de quedarse con otro porcentaje de la empresa), sino de copiar el modelo para privatizar AySA. Es decir, para que la red de distribución de agua potable y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires, vuelva a manos privadas o a tener un socio privado que controle el management. Es decir, para que AySA deje de parecerse a la ex estatal Obras Sanitarias de la Nación creada en 1912 y se asemeje a la ex Aguas Argentinas, como se llamó la empresa cuando la privatizó el gobierno de Carlos Menem.

¿Por qué el Gobierno quiere tomar como ejemplo Sabesp para privatizar AySA?

Creen que la privatización de Sabesp es un hito en el sector de agua potable y saneamiento de Brasil, ya que los cambios en las normas facilitaron la entrada de empresas privadas en sectores que estaban bajo control estatal.

Sabesp llevó el proceso de privatización en dos etapas en la que el Estado redujo su participación de 50,3% a 18,3%. Si bien las autoridades de AySA prefieren el modelo de venta parcial de acciones a inversores privados, como se hizo con Sabesp, en el Gobierno no se descarta la concesión total como se hizo en los '90.

Desde que asumió Milei, AySA es la empresa estatal que redujo más gastos. Y la compañía se perfila para terminar el año con una baja mayor, como los originados por telefonía (reducción de 35%); un recorte de 27% en la flota de vehículos y un 15% de la masa salarial. También por disposición del Gobierno se puso en marcha un plan de retiro voluntario. Todo el saneamiento de la compañía está vinculado a preparar a AySA para encontrarle un socio privado o que directamente pase a manos privadas.

¿Aprenderá la lección la Argentina? ¿O volverá a ser el Estado histórico que compra mal y vende peor?

La duda sobrevolará el país y se generarán miles de discusiones y debates. Pero la decisión ya está tomada y el Gobierno cree que marzo de 2025 es una buena fecha para que AySA pase a manos privadas y se convierta en la punta de lanza de la nueva movida privatizadora de la Argentina.

LA FOTO DEL DÍA

## La prueba de la visita más polémica

Si causó polémica la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde mantuvieron en encuentro con represores detenidos por delitos de lesa humanidad, la foto difundida ayer por el sitio DataClave la agigantó. Además de las críticas emanadas desde los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo, hubo una reacción esperable en el Congreso, donde los principales bloques comenzaron a discutir una declaración de repudio. En paralelo, una de las legisladores que participó del encuentro, Lourdes Arrieta, presentó un inesperado pedido para formar una comisión investigadora de la visita que ella misma integró.







La frase del día

Paolo Rocca

Presidente del Grupo Techint

"La reducción del espacio disponible para el sector privado, la alta y distorsionada presión impositiva y la multiplicación de subsidios en busca de estabilidad y gobernabilidad a corto plazo, son factores que, en su conjunto, crearon distorsiones sectoriales, desalentaron las inversiones y promovieron el avance de la informalidad en la economía, generando inseguridad para la sociedad en su conjunto".

#### **OPINION**

#### Germán Fermo Director Maestría en Finanzas, Universidad de San Andrés



# Gradualismo, shock y un limbo multidimensional

equilibrio políticoeconómico actual en la Argentina es uno en donde el Gobierno quiere ir hacia una dirección y la oposición lo frena permanentemente.

Recordemos que la aprobación de la Ley Bases implica solo una pequeñísima fracción de lo que este Gobierno originalmente pretendía, y la razón es la existencia de un arco opositor socialista que prefiere la dirección opuesta, un esquema en donde sus integrantes, muy a pesar del resto del país, han sido extremadamente beneficiados.

La razón es muy sencilla: de un lado tenemos a este Gobierno con una vocación claramente liberal pro-mercado y, del otro, a un conjunto de personajes socialistas que viven enquistados en un aparato político que los ha perpetuado por décadas.

A esta altura de los acontecimientos y con un país como la Argentina, que alguna vez fue próspero y que ahora, sin embargo, bate récords cotidianos de pobreza; queda claro que estos dos bloques políticos son absolutamente antitéticos.

Obviamente, no existe ni un solo punto de coincidencia entre el liberalismo y el socialismo, por lo que este país seguirá en una especie de limbo plural multidimensional hasta tanto una de las dos facciones finalmente venza a la otra mayoritariamente, si es que eso ocurre alguna vez.

No debiera sorprender entonces que, si bien este Gobierno tiene un diagnóstico razonablemente correcto y pretende una dirección también aceptable, la velocidad a la que puede ir es muy baja dada la permanente oposición de quienes defienden sus múltiples prebendas del otro lado, prebendas que han llevado décadas gestar, muy a pesar del empobrecimiento generalizado de toda la ciudadanía.

Si bien el socialismo se vende



al mundo como aquel movimiento distributivo y beneficiador de las mayorías, en realidad es un sistema de tribus jerárquicas en donde un par de 'capangas' se llevan todo y las migajas quedan para el que sigue. En este contexto, es evidente que nada relevante podrá consensuarse, dado que ambas partes pretenden modelos de país absolutamente opuestos.

Y aquí surge una gran pregunta que los mercados financieros comenzarán a elevar en la medida que nos vayamos acercando a la elección de mitad de término, una que no está tan lejos del eje temporal.

Este gobierno libertario, que con tan poco ha hecho tanto, deberá conseguir mayorías relevantes a nivel parlamentario para finalmente poder gestioSi bien este Gobierno tiene un diagnóstico razonablemente correcto y pretende una dirección también aceptable, la velocidad a la que puede ir es muy baja

El riesgo que corre este Gobierno es que el 'gradualismo forzado' al que lo obliga la oposición comience a frustrar a un electorado que puede desilusionarse rápidamente

nar no sólo en la dirección pretendida (derivada primera) sino a la velocidad necesaria (derivada segunda).

En un país bipolar tan ansioso y esquizofrénico como el nuestro, la paciencia electoral no es infinita y por eso se hace tan relevante, desde 2026, poder articular todos los elementos de la Ley Bases original para encaminar a la Argentina hacia un sendero de crecimiento sostenido, en donde la ciudadanía votante pueda observar lo infinitamente superior que es un sistema basado en libertades que este guisado socialista y perdedor que nos venimos fumando desde 1930.

Dada la permanente falta de consenso entre este gobierno libertario y una oposición socialista, un evento que nos sa-

que de este escenario permanentemente degradante requeriría una contundente aprobación del votante argentino para finalmente liberar a esta nación de los males del socialismo y encaminarla hacia lo que alguna vez fuimos y abandonamos por 1920.

El permanente riesgo que corre este Gobierno es que el 'gradualismo forzado' al que lo obliga la oposición comience a frustrar a un electorado caracterizado por desilusionarse rápidamente y elegir a cualquier Alberto caminante que proponga la oposición como alternativa.

Ojalá este sea aquel capítulo de nuestra evolución cívica en donde la ciudadanía mayoritariamente haya comprendido que seguir insistiendo con socialismo prebendario y beneficiador de unos pocos caciques es una receta infalible hacia la derrota y la pobreza sistemática.

Ojalá también esta misma ciudadanía entienda que no se puede transformar de la noche a la mañana en liberal a una nación que hace un siglo viene condenada al socialismo empobrecedor.

De ahí que se entiende el porqué de frenar todo lo que se pueda desde el arco opositor en un intento de permanente desgaste hacia un Gobierno que tiene el diagnóstico correcto, que pretende la dirección adecuada, pero al que le faltan herramientas, herramientas que son negadas por una oposición socialista que pretende condenar a la administración actual a un 'lento' proceso de transformación.

En la 'lentitud del cambio' reside precisamente el intento de victoria opositora. La velocidad de las reformas, por lo tanto, es clave y, por el momento, el objetivo opositor es enjaular a este Gobierno en un cuasi permanente gradualismo. Tremenda elección se nos viene en 2025, nada más y nada menos se pone en juego la 'derivada segunda del cambio'.\_\_\_

### El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187

Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión; Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

EL SUBE Y BAJA DE LA ECONOMÍA

# Presupuesto

# Julio cerró con superávit: más ingresos por impuesto PAIS pero menos por consumo

Según ASAP, la ejecución arrojó superávit tanto primario como financiero, de \$ 2.242.068 millones y \$ 2.119.423 millones respectivamente. Bajas en ítems relacionados a lo laboral.

Matías Bonelli

\_ mbonelli@cronista.com

Los últimos números que deja ver el movimiento de la ejecución presupuestaria muestran algunos de las variables económicas que más preocupan hoy: un mercado laboral muy complicado y una caída en el consumo, dos situaciones que se vienen agudizando en los últimos meses.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en julio pasado los ingresos totales de la Administración Pública Nacional (APN) ajustados por inflación- cayeron 5,1% interanual. Esa reducción fue prácticamente compensada por el comportamiento de los Ingresos Impositivos, con un crecimiento de 6,6% interanual.

Y dentro de este punto, la evolución de los ingresos impositivos se explican principalmente por dos impuestos que ya vienen engordando las cuentas fiscales: el -que creció un 445,5% interanual- y los Derechos de Exportación -con una mejora de 179,7% interanual-.

Según ASAP, en julio la ejecución del Presupuesto arrojó superávit tanto primario como financiero (\$ 2.242.068 millones y \$ 2.119.423 millones respectivamente). Esto da una mejora respecto de los meses previos, y también respecto a los resultados alcanzados en julio del año anterior.

Transcurridos los primeros siete meses del año, el superávit financiero acumulado de la APN asciende a \$2.430.396 millones, un cambio de tendencia muy fuerte si se lo compara con el déficit de \$ 3.893.621 millones de igual período de 2023.

Por su parte, el resultado primario fue de \$ 7.183.070 millones, a diferencia del déficit de \$ 2.232.755 millones obtenido un año atrás.

### TRABAIO Y CONSUMO

Al mirar el detalle de los ingresos se encuentra que buena parte de la retracción registrada tiene que ver con la tendencia contractiva que vienen registrando las Contribuciones a la Seguridad Social, que en julio marcaron una caída de 9,9% interanual, un claro reflejo de la situación del mercado laboral formal.

Del otro lado, también se observa una baja interanual en la ayuda del Estado hacia los sectores más bajos. Aquí se dio una reducción de 16,4% en las Prestaciones de la Seguridad Social.

"Cabe consignar que se ha detenido el proceso de deterioro real de las mismas debido a la implementación del Decreto 274/2024, mediante el cual se estableció la actualización mensual de los haberes previsionales y de las asignaciones familiares por el índice de inflación", asegura el informe.

Y si se toma como medida lo

El resultado primario fue de \$ 7.183.070 millones, contra el déficit de \$ 2.232.755 millones de 2023

Las Contribuciones a la Seguridad Social cayeron 9,9% en julio, un reflejo de la situación del mercado laboral

Cayeron ingresos por el IVA, con un retroceso interanual de 8,4% ante el menor poder de compra que ocurrió en los primeros siete meses del año, también se ven bajas importantes en ítems que marcan tanto la menor ayuda del Estado, como fue el caso de las Prestaciones de la Seguridad Social, con un retroceso de 25,3% interanual.

Dentro de este contexto, el aporte estatal también se vio golpeado en dos temas sensibles como las transferencias al Sector Público y Universidades. Aquí se dieron bajas de nada menos que del 100% respecto de julio de 2023.

En lo que tiene que ver con la baja del consumo, julio también cerró con signo negativo. Se dieron reducciones en los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los Débitos y Créditos, que acumulan caídas interanuales 8,4% y 13,1% respectivamente, sobre todo como consecuencia del menor poder de compra.

De la medición del acumulado en el año también se desprende que hubo una drástica contracción, del 80,9% interanual de los Gastos de Capital, lo que denota una virtual paralización de la Inversión Pública, en particular de las Transferencias de Capital a Provincias, que pasaron a una ejecución casi nula (-97,2% interanual).

Por el lado de los ingresos también se ve el peso que los impuestos como PAIS y los Derechos de Exportación. La recaudación del primero tuvo un aumento 419,5% interanual, alza que se explica sobre todo por la ampliación de la base imponible del tributo.

En cuanto a los Derechos de Exportación (que aportaron un 35,7% más interanual), se explica por el aumento del tipo de cambio y por la baja recaudación que se dio en 2023 en medio de la sequía.



El Cronista Miércoles 7 de agosto de 2024

Valor agregado



## Subsidios al transporte: el Gobierno sube la presión contra Macri y Kicillof

\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El Gobierno vuelve a subir la presión sobre las cuentas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y el foco vuelve a estar puesto sobre el aporte de subsidios al transporte por parte de Nación

A quien primero se le complicarán las cosas será al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ya que a partir de septiembre se quedará "sin un peso" por parte del Estado Nacional. Según anticipó el secretario de Transporte, Franco Moguetta, se seguirá recortando los subsidios al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el caso de la Ciudad, el me que viene desaparecerán los los fondos nacionales a las 31 líneas de colectivos que solo circulan en ese territorio. "El Estado nacional no va a poner un peso para los subsidios de esas líneas", afirmó Moguetta.

La misma suerte correrá el gobernador Axel Kicillof, aunque todavía no hay un anunció oficial que precise desde cuándo comenzaría a regir la medida, aunque se estima que también podría ser septiembre. En este caso se trata de unas 370 líneas.

De acuerdo con la postura de Nación, tanto Ciudad como la provincia de Buenos Aires deben tener "competencia exclusiva" sobre las líneas que circulan solo en su territorio.

"Las empresas deben tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas y deben manejar con mayor libertad sus ingresos y no estar condicionados con los subsidios que paga el Estado", explicó Mogetta.

Las cifras oficiales indican que, cuando asumió la gestión de Javier Milei, Nación aportaba el 92% de los costos que las empresas del transporte automotor requieren para funcionar, contra el 67% actual.

Durante su presentación en Diputados, Moguetta sostuvo que durante su gestión trataron de "focalizar el subsidio a todo el país a través de la Tarjeta SUBE -mediante la Tarifa Social-, el instrumento que tiene el Estado para subsidiar a las personas que más lo necesitan con un descuento del 55%".

5

"En el interior del país la cobertura que hace el Estado a través de la tarjeta SUBE es aún mayor que en el AMBA, teniendo en cuenta las tarifas que fijan por las diferencias que existen en cada uno de los sistemas", apuntó.

#### SUBAS EN CAPITAL

Dentro de este contexto de pérdida paulatina de los aportes de Nación, el gobierno porteño acaba de anunciar que a partir del 12 de agosto próximo subirá el costo del boleto mínimo, que pasará de los \$ 270 actuales a los \$ 371,13, un movimiento de 37,5%.

Así y todo, en Capital Federal sigue siendo muy bajo el costo del boleto en comparación los precios que se observan en otras regiones del país. Según los datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, (AAETA), la Ciudad se encuentra en el puesto 57 de las localidades más caras, sobre un total de 58 relevadas, y solo por encima de La Rioja, que tiene un boleto mínimo de \$ 300.

Además de estas dos, dentro de las 10 localidades con el pasaje mínimo más barato aparecen Junín (\$ 500), San Juan (\$ 550), Mendoza (\$ 560), Río Grande (\$ 587), San Luis (\$ 600), Ramallo (\$ 635), Oberá (\$ 650) y Balcarce (\$ 654).

En el otro extremo aparece Pinamar como la del boleto mínimo más costos (\$ 1591), seguida por Pergamino (\$ 1400), Bariloche y General Roca (\$ 1275), Centenario (\$ 1147), San Martín de los Andes (\$1054) y Formosa (\$1050)...

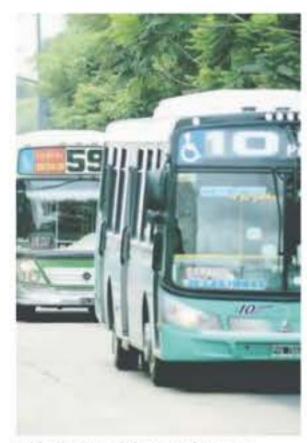

El boleto mínimo volverá a aumentar en Capital

Miércoles 7 de agosto de 2024 El Cronista

## Economía & Política



"Con menos esperanzas, pero con deseo de ver las actas (de Venezuela). No podemos proclamar un ganador" Manuel Adorni Portavoz presidencial

APUESTA AL CRÉDITO A PRIVADOS

# La nueva ley pyme anticipa beneficios impositivos y blanqueo de trabajadores



El secretario coordinador de Producción Juan Pazo habló en Rosario. IDEA

Pazo defendió la gestión de Luis Caputo en Economía y dijo que se bajarán impuestos cuando haya crecimiento. Pidió a los empresarios que inviertan: "aprovechen que estamos baratos"

Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

"Estamos baratos, así que aprovechen", arengó Juan Pazo, secretario de coordinación de Producción del Ministerio de Economía a los empresarios que lo escuchaban en IDEA Rosario, donde adelantó que tras el régimen de grandes inversiones RIGI, el Gobierno trabaja en el armado de la nueva ley pyme.

En ese marco, Pazo dio detalles de cuáles serán los puntos centrales del proyecto, que anticipó entre otros el jefe de Gabinete Guillermo Francos la semana pasada.

### COMPONENTES

La nueva "ley pyme", que abarcará tanto industria como agro, según indicó Pazo en la región centro, tendrá entre sus puntos centrales "la reducción de cargas patronales para el empleo incremental" y también un eje vinculado a la registración de trabajadores.

Por otra parte, los componentes abarcan la amortización acelerada para bienes de capitales para fomentar la inversión "No creemos en planes quinquenales. Les damos herramientas para crecer", el mensaje a privados

La nueva ley tendrá reducciones de cargas patronales incrementales y registración de empleo en maquinaria y la devolución de IVA con un plazo diferencial, uno de los puntos centrales sobre los que reclaman desde el sector privado.

También contempla mecanismos para "levantar bloqueos a las compañías que tienen restricciones de acceso al crédito", indicó.

Pazo aseguró que trabaja con al menos doce provincias en el armado del nuevo proyecto y agregó que el desafío es "que los bancos vuelvan a prestar".

### PRESIÓN TRIBUTARIA

Uno de los puntos sobre los que abundaron en un panel anterior los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba fue la baja de las retenciones. Y a la hora de las preguntas, Pazo fue consultado por la prometida baja de impuestos.

El productor agropecuario y

empresario textil devenido en funcionario bajo la órbita de Luis Caputo aseguró que en el Ejecutivo están "esperanzados en que el orden macro genere frutos en el corto plazo. Una vez que eso esté, necesitamos de ustedes", dijo a los empresarios.

"Cuando empecemos a crecer podemos bajar impuestos", indicó sobre la promesa que dejó Javier Milei para achicar la presión tributaria.

### ¿CUÁNDO SE CRECE?

Las proyecciones para este año, en tanto, hablan en el mejor de los casos de un piso para la caída de actividad que se podría estar transitando en este momento, aunque no está consolidado y hay un "serrucho" entre los indicadores mes a mes.

Las lecturas más optimistas plantean que la economía podría encontrar una suave mejora en el último trimestre, con la expectativa puesta en que los salarios se recuperen si se mantiene la desaceleración de la inflación.

"El ministro de Economía viene siguiendo un plan muy consistente. El orden macro es absolutamente necesario. El cumplimiento no sólo genera una baja de la inflación sino que se liberen fondos de la economía para prestarle a las empresas", enfatizó Pazo, que defendió a Caputo ante las acusaciones de que "no se ocupa de la microeconomía".

Pazo destacó que hay superávit primario tras 6 meses y "ahora no hay emisión". En ese contexto, indicó que hay un repunte también del crédito al sector privado, del 3%/PBI al 4,8%, en lo que va de gestión. Y reconoció que en otros países de la región ese ratio llega al 80%/PBI como en el caso de Chile.

"Creemos que el crédito es parte del motor productivo. Ahora que el Estado hizo los deberes en ajustarse, no creemos en planes quinquenales. Les damos herramientas para que puedan crecer. El crecimiento va a volver en baja de impuestos", enfatizó.....

Diputados comenzó a tratar la "Ficha limpia": busca evitar que los condenados sean candidatos



#### **PLENARIO DE COMISIONES**

La Cámara de Diputados comenzó a debatir en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia los proyectos de "Ficha Limpia", que buscan que las personas condenadas no puedan presentarse como candidatos en elecciones ni ejercer cargos públicos.

Tiene chances de obtener dictamen y pasar a

recinto, ya que es impulsado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal y el massismo.

Los poyectos tienen diferencias sobre la instancia de la condena y los delitos que incluidos: si son los dolosos, incluyen los vinculados al Estado, o los aberrantes.

EN IDEA ROSARIO

# El agro dice que se pierden 200 millones de toneladas extras por el estado de las rutas

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras, pidió la apertura al mercado de capitales para infraestructura. Además, llamó a una mayor cohesión del sector.

\_\_ Victoria Lippo

\_\_ mlippo@cronista.com

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Gustavo Idígoras, destacó la necesidad de la cohesión del sector agroexportador, reivindicó en IDEA la importancia de la Hidrovía y el involucramiento que tendrán los exportadores en su mejora y destacó el diálogo con el Gobierno en materia de desregulación.

Idígoras destacó que hoy el mercado está siendo traccionado por la demanda de bioenergías. El referente sectorial ya había dicho que la soja en Argentina "iba a desaparecer" y debía virar hacia convertirse en una biorefinería del mundo y avanzar en el abastecimiento de biocombustibles porque estaba perdiendo terreno contra sus competidores y en un mediano plazo comenzaría a importar el material.

Sobre la producción local, destacó que la traba no está en la capacidad productiva, sino en los mecanismos que intervienen en la exportación: "Nosotros podemos producir 200 millones de toneladas más, pero no tenemos rutas, no tenemos buenos accesos a los puertos. Nuestros puertos están en peores condiciones que los de zona de conflicto en Ucrania".

Además, se refirió a la Hidrovía, la vía de salida de cerca del 80% de las exportaciones argentinas y que transporta más de 100 millones de toneladas al año. Idígoras señaló que "es como una autopista por la que es dificil transitar doble mano, los barcos tienen que intentar entrar pero son cada vez más grandes y no les da el calado y se pueden llevar algo por delante".

Criticó la gestión anterior ya que "la estatizó, pero no la pudo gestionar y subcontrató un dragador, pero no le pagó y ahora estamos en deuda".

Sobre la baja capacidad de transporteagregó que deriva en un problema de divisas: "Estamos regalando volumen exportador a Brasil". El dirigente explicó que lo que ocurre es que los barcos, por el escaso dragado, salen cargados a la mitad desde los puertos de Rosario, lo que hace que completen la carga en Brasil. Si se quiere recuperar capacidad exportadora, hay que invertir en infraestructura.

En esta materia destacó las gestiones del gobernador santafecino, Maximiliano Pullaro, que activó mecanismos de financiamiento

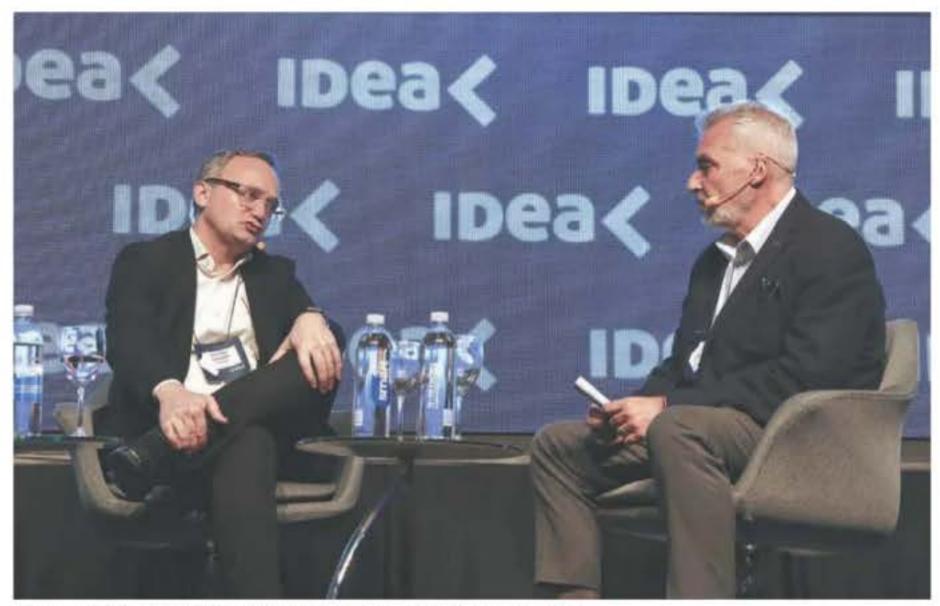

Idígoras destacó el diálogo con el Gobierno por la desregulación

"Pullaro va a buscar financiamiento para la Hidrovía en mercados de capitales, y nosotros vamos a participar".

para mejorar las condiciones de la Hidrovía. "Lo va a hacer a través del mercado de capitales". Al respecto, destacó que el sector apoyó la decisión: "Vamos a ser activos en ese mercado de capitales". "No podemos pedirle al papá Estado que supla cosas que no va a poder hacer", concluyó.

Idígoras destacó el "cambio de vocación" que se dio tras la asunción del nuevo Gobierno. "¿Para qué te llamaba el Gobierno anterior? Para controlar precios en góndola, para controlar el precio final y no le importaban tus costos, para decir que iban a crear un nuevo esquema de dólar", en referencia al conocido dólar soja.

"Hoy te dicen: 'trabajemos en desregulación, no puedo bajarte hoy los impuestos pero voy a hacerlo", agregósobre el diálogo con el oficialismo y el apoyo a una licitación internacional para la Hidrovía: "No podemos perder los próximos años".

Consultadosobre las propuestas del sector, el dirigente descartó hacerlas e hizo un llamado a una mayor cohesión del sector agroindustrial "para tener una agenda" ya que, consideró que el no tenerla implica que sean "más débiles, política y electoralmente". "Los gobiernos en Argentina ganan porque hablan en contra del agro. me gustaría tener cohesión para cambiar esto, como ocurrió en Brasil"....

ACUMULÓ U\$S 141 MILLONES

# Argentina anotó su quinto mes consecutivo de superávit con Brasil

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

En julio, Argentina anotó su quinto mes consecutivo de superávit comercial con Brasil. Las exportaciones a ese destino crecieron en el sétimo mes del año un 20% contra el mismo mes del año anterior y sumaron u\$s 1.201 millones, mientras que las importaciones fueron por u\$s 1.167, un 27,8% menos que en julio de 2023. Argentina alcanzó un superávit de u\$s 34 millones.

En los primeros siete meses del año, el saldo para Argentina suma u\$s 141 millones, un cambio respecto del déficit de u\$s 4.120 millones del mismo período de 2023. Esto respondió en gran parte a la caída de las importaciones de soja desde Brasil (que se habían disparado el año pasado a raíz de la sequía) y las menores importaciones de energía eléctrica.

Las exportaciones argentinas aumentaron 5% en los primeros siete meses del año contra el mismo período de 2023, mientras que las importaciones desde Brasil se desplomaron un 35,4%.

La suba de las exportaciones argentinas a Brasil respondió al alza del trigo y el centeno, vehículos automotores para transporte de mercadería y para pasajeros, polímeros de etileno, leche, crema de leche y derivados.

Las importaciones en julio se contrajeron a raíz de las menores compras de soja, partes de vehículos, energía eléctrica, óleos combustibles de petróleo, lingotes y formas de hierro y acero, entre otros.

El intercambio con Brasil ascendió a u\$s 2.368 millones en julio, un 9,5% menos que en el mismo mes de 2023. Respecto de junio, el intercambio aumentó un 20,3% por la suba de las importaciones (+21,6%) y de las exportaciones (+19%)....

"FALTA UN PLAN PRODUCTIVO"

# Gobernadores redoblaron el reclamo por el fin de las retenciones

Los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos compartieron un panel y marcaron la necesidad de terminar con el impuesto a las exportaciones. La valoración hecha sobre el RIGI



lgonzalezmonte@cronista.com

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los gobernadores de las provincias del "Centro" argentino, trazaron ayer por la tarde un diagnóstico común sobre la situación del país ponderando las primeras inversiones generadas por el RIGI y la búsqueda del equilibrio fiscal. Muy especialmente, insistieron en la necesidad de que la Casa Rosada encare un plan de desarrollo productivo nacional y ponga fin a las retenciones a la agroindustria.

Los mandatarios compartieron un panel en la jornada "Experiencia IDEA Rosario" y hablaron en un lenguaje común, con coincidencias pragmáticas y políticas, más allá de sus diferencias partidarias: "Producción", "desarrollo", "inversiones", "agroindustria" y "federalismo" fueron los términos más escuchados sobre el escenario.

Asumidos en diciembre último, ya sea como un recambio

respecto a la administración anterior -como son los casos de Pullaro y de Frigerio- o siendo la continuidad de un gobierno -lo que sucedió con Llaryora-, todos volvieron a destacar el acompañamiento de sus provincias a diversas directrices del gobierno central que encabeza Javier Milei, en especial en lo que respecta al fin del déficit fiscal y al acompañamiento legislativo a la Ley Bases, pero reclamando, al mismo tiempo, la necesidad de un plan para potenciar el desarrollo de las provincias.

"Cuando salimos de la primera reunión con el Presidente hubo una conferencia de prensa y cuando me preguntaron, dije: 'Claramente Argentina necesita un plan fiscal, pero un plan fiscal sólo no genera desarrollo en un país'. Sin desarrollo y producción, no hay plan fiscal ni economía que después se soporte. Entendemos todos que hay que nivelar la macroeconomía, que con una inflación descontrolada, con un déficit descontrolado, es muy difícil producir, exportar. Pero sin plan productivo también. Las dos cosas tienen que ir de la mano. A los países que les ha ido bien, son los que piensan en el desarrollo y luego hacen el plan económico", destacó Llaryora más taxativo que sus colegas en el reclamo productivista a la Casa Rosada.

Por su parte, Pullaro también recordó el acompañamiento de "medidas" como el equilibrio fiscal y la Ley Bases, pero avisando "con responsabilidad, con respeto y firmeza" que ellos siempre defenderán el "sistema productivo" local.

Frigerio, el primero en hacer uso de la palabra, dijo que a él y a sus pares les toca gobernar "en el peor contexto de la historia desde el retorno a la Democracia", con "recaudaciones sólo comparables con la pandemia, pero con más responsabilidades" y apuntó contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar transferencias a las provincias.

Ante un foro integrado principalmente por empresarios, muchos de ellos agroindustriales, Frigerio fue el primero que calificó de "nefastas" a las retenciones al campo, mientras que el sucesor de Juan Schiaretti dijo que si fueran quitadas, las provincias del centro "crecerían por 2 o por 3".

Casi sobre el final del panel, Llaryora destacó y no dudó en hablar de las inversiones "que ya están viniendo" motivadas por el RIGI y su par santafesino habló de esa iniciativa como una "gran oportunidad para la industria metalmecánica" de provincia. Frigerio -que criticó el inicial "sesgo extractivista" de la norma- anunció que ya trabaja para que Entre Ríos adhiera a lo sancionado por el Congreso y que, además, tenga una ley local.\_\_\_



Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba) ayer en IDEA



### TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

RESOLUCIÓN ENARGAS Nº RESOL-2024-412-APN-DIRECTORIO#ENARGAS TARIFAS DE TRANSICIÓN DE TRANSPORTE - SIN IMPUESTOS - Vigentes a partir del 02/08/2024

|           |                                                                                                       | TRANSPORTE<br>FIRME (TF)                                                     | TRANSPORTE<br>INTERRUMPIBLE (TI)                                                                    | RET. MENSUAL AL<br>TRANSPORTISTA -<br>EXCLUIDO INVERSIÓN (1)               |                                                              |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Recepción | Despacho                                                                                              | Cargo por m3/día<br>\$/m3 (2)                                                | Cargo \$/1.000m3                                                                                    | Cargo m3/día<br>\$/m3 (2)                                                  | % gas retenido (3)                                           |  |  |  |
| Salta     | Salta<br>Tucumán<br>Central<br>Litoral<br>Aldea Brasilera<br>GBA                                      | 138,01<br>291,71<br>542,28<br>707,52<br>758,23<br>838,21                     | 4.600,19<br>9.719,69<br>18.071,82<br>23.584,11<br>25.274,40<br>27.940,42                            | 45,24<br>95,62<br>177,76<br>231,93<br>248,55<br>274,77                     | 0,91<br>1,97<br>3,37<br>4,60<br>4,90<br>5,20                 |  |  |  |
| Neuquén   | Neuquén<br>La Pampa Sur<br>Cuyana<br>Central (Sur)<br>Litoral<br>Aldea Brasilera<br>GBA<br>Entre Ríos | 112,99<br>282,46<br>355,67<br>361,56<br>519,73<br>573,49<br>632,72<br>751,19 | 3.954,49<br>10.733,59<br>11.851,98<br>12.055,51<br>17.320,63<br>19.116,38<br>21.128,22<br>25.039,71 | 37,03<br>92,59<br>116,59<br>118,52<br>170,37<br>187,99<br>207,41<br>246,24 | 0,69<br>2,09<br>2,43<br>2,60<br>3,83<br>4,20<br>4,86<br>4,86 |  |  |  |
| GBA       | GBA                                                                                                   | 112,99                                                                       | 3.954,49                                                                                            | 37,03                                                                      | 0,69                                                         |  |  |  |
| INTE      | RCAMBIO Y DESPLAZAMIE                                                                                 | NTO (ED)                                                                     | w 5 - w 6                                                                                           | CC 28 AV IN                                                                | 20 C C C C C                                                 |  |  |  |
| SALTA     | Cada 1.000 m3                                                                                         | 2.023,35                                                                     | La tarifa total para el servicio ED será la suma de las tarifas desde la z                          |                                                                            |                                                              |  |  |  |
| NEUQUÉN   | Cada 1.000 m3                                                                                         | 2.033,72                                                                     | toda zona miennedia adayeaada.                                                                      |                                                                            |                                                              |  |  |  |
| GBA       | Cada 1.000 m3                                                                                         | 2.033,72                                                                     |                                                                                                     |                                                                            |                                                              |  |  |  |

(1) Expansión Concurso Abierto 01/05. (2) Cargo mensual por cada m3 diario de capacidad de transporte reservada. (3) Porcentaje estimado del gas utilizado como combustible para los compresores y pérdidas en la línea. sobre el total inyectado en cabecera de gasoducto. Para más información https://www.tgn.com.ar/tarifas-concursos/tarifas/ o https://www.enargas.gob.ar/secciones/precios-y-tarifas/resoluciones-tarifas-vigentes.php EL EXPRESIDENTE DESMINTIÓ LA ACUSACIÓN

# Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género



Fabiola Yañez concretó la denuncia contra el exjefe de Estado por Zoom desde su residencia en España

La exprimera dama hizo la presentación por videollamada este martes ante el juez Ercolini, quien le prohibió al expresidente salir del país y contactarse por cualquier vía con su expareja.

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

La exprimera dama Fabiola Yañez denunció este martes al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, confirmaron fuentes judiciales. La presentación se hizo ante el juez federal Julián Ercolini, quien horas después decidió impedirle al exmandatario su salida del país y le restringió cualquier tipo de contacto con su expareja.

Yañez denunció ayer en horas del mediodía al exjefe de
Estado por diferentes agresiones físicas y verbales. Lo hizo
mediante una videollamada de
Zoom desde su residencia en
España ante el juez Ercolini,
quien lleva la Causa Seguros,
que investiga a Fernández y a
diferentes funcionarios por la
presunta irregularidad en la
contratación de servicios a tra-

vés de Nación Seguros S.A.

El abogado penalista Juan Pablo Fioribello, que representa a la exprimera dama, había afirmado este lunes en declaraciones televisivas que Fernández le dijo que "nunca en la vida le pegó a una mujer", al negar hechos de violencia de género contra la madre de su hijo.

Aquello cambió al día siguiente. El letrado reveló que la exprimera dama denunció al expresidente porque "estaba muy angustiada y ya no aguantaba". Y aclaró: "Hasta hoy nunca me había contado que él le pegaba".

Entrevistado por LN+, el letrado indicó que tiene "información muy fuerte, pero de carácter reservado". "Quiero que avancen las medidas judiciales. En este tipo de denuncias generalmente vienen medidas restrictivas de contacto físico y Las pruebas que obtuvo la Justicia derivan del peritaje que se le hizo al móvil de la secretaria del expresidente

El juez Ercolini lleva la causa de los seguros, que investiga presunto cobros de coimas en el gobierno anterior de cualquier vía, ya sea celular, chats o mensajes. En las generalidades de estos casos, con este tipo de denuncias, desde el órgano judicial se busca asegurar que la persona que denuncia no corra riesgo de integridad física ni anímica de ser avasallada por la persona", detalló.

Ante eso, el juez federal dispuso la prohibición de la salida del expresidente del país, ordenando además "medidas de restricción" para proteger a la

"Demostraré ante la Justicia la falsedad de lo denunciado", sostuvo el exmandatario ante la agencia NA

"La noté muy angustiada, me dijo 'No aguanto más esta situación'", afirmó el abogado de Yañez

exprimera dama de cualquier tipo de contacto virtual o presencial de parte del exmandatario.

Fernández se defendió de la denuncia por violencia de género hecha el martes por su expareja Fabiola Yañez y dijo, en declaraciones ante la agencia Noticias Argentinas, que demostrará "ante la Justicia la falsedad de lo denunciado". Se espera que en las próximas horas el dirigente peronista publique un comunicado para sentar su posición respecto al escándalo que emergió en los últimos días.

El expresidente había quedado envuelto en esta situación a raíz de que la investigación sobre la causa de los seguros -la cual lidera Ercolini-, habría arrojado pruebas de violencia de género halladas en el celular incautado de su histórica secretaria María Cantero.

Clarín reveló el último fin de semana que el juzgado de Ercolini había sido notificado de que en el celular secuestrado había pruebas de presunta violencia de género de Fernández contra Yáñez, pero en un principio la exprimera dama había desestimado hacer una denuncia. Días atrás, el abogado de Yáñez dijo haber hablado con Fernández, quien le comentó que "bajo ningún concepto hubo un hecho de violencia física". "Ambos me reconocieron que hubo una fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes", afirmó.

Consultado por La Nación, el expresidente afirmó: "Estoy por sacar un comunicado. Es todo lo que diré. Es todo falso. Pero todo lo demostraré ante la justicia". Hasta el cierre de esta edición todavía no se había difundido el documento aludido.

DENUNCIA DE YAÑEZ

9

### "Terrorismo psicológico" y acoso, las claves del expediente

\_\_\_ El Cronista \_\_\_ Buenos Aires

La exprimera dama Fabiola Yañez denunció ayer al ex presidente Alberto Fernández por violencia física y "terrorismo psicológico", según la presentación que hizo ante la Justicia. La denuncia fue realizada a través de zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

Según el relato de Yañez, en el marco de su relación con el exmandatario nacional sufrió "terrorismo psicológico" de su parte.

También habló de mensajes telefónicos que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que llevaron a cortar la comunicación con Fernández, y que ahora solo mantenía contacto a través de su madre, a los fines de que no romper el vínculo con el hijo que comparten.

"Manifestó estar padeciendo lo que definió como 'terrorismo psicológico' por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente".

"Ante ello, fue interrogada acerca de si, en esta oportunidad, deseaba instar la acción penal, a lo que la compareciente manifestó que deseaba hacerlo", indican. Yañez reclamó a la Justicia un cambio de custodia, ya que según dijotenía asignada una "persona de confianza" del expresidente.....



La exprimera dama pidió a la Justicia un cambio de custodia

Economía & Política

Miércoles 7 de agosto de 2024 | El Cronista



El ajuste de septiembre debería ser del 12% según las estimaciones privadas

CUANDO LOS SALARIOS SUBEN MÁS QUE LA INFLACIÓN

# Ganancias: el ajuste por IPC haría que deban pagar más empleados

En septiembre se debe actualizar el monto a partir del cual se paga el impuesto por el acumulado del IPC de junio-agosto. Qué pasa si los salarios le ganan a la inflación

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

10

\_\_\_\_leterovich@cronista.com

La aprobación de la Ley 27.743 con la reversión de la reforma del impuesto a las Ganancias implicó un cambio en las reglas de juego con la baja del monto a partir del cual se paga. Las estrategias frente a la inflación y el ajuste próximo.

A los fines de sanear las finanzas provinciales, golpeadas desde el 1º de enero pasado por el régimen cedular (con el piso de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM)), el oficialismo propuso en el Congreso y logró aprobar la vuelta al anterior esquema de liquidación.

Así, a los valores del Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones del proyecto que se aprobó, a partir de agosto (con sueldo de julio) comenzarán a pagar el impuesto los asalariados solteros desde \$ 1,8 millones y los casados con dos hijos desde \$ 2,3 millones ambos brutos.

Pero en el escenario de corto plazo esos valores quedarán viejos. Ya que, en septiembre, por lo que estableció, se debe llevar a cabo una actualización por el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio a agosto.

Por el calendario, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) solo dio a conocer que la inflación en junio fue del 4,6% (aumento mensual de 0,4 puntos porcentuales). El jueves próximo (14 de agosto) se publicará de cuánto fue en el séptimo mes que el ministro de En base a las proyecciones de inflación estiman que en septiembre se actualizará un 12%.

En varios convenios se contempla el peso de Ganancias para no se absorban los aumentos de salarios Economía, Luis Caputo espera que sea la más baja del año.

"El ajuste que va a haber en septiembre estaría, con base en las proyecciones de las consultoras privadas, cerca del 12%. No es un ajuste importante, aunque es mejor que nada", destacó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Una actualización que se da en un contexto donde los "salarios le están ganando a la inflación" como salen a festejar en el Gobierno. El último "Índice de salarios" del INDEC, informó que en mayo la variación promedio fue del 8,3% (versus 4,2% del IPC). Siendo una suba que a nivel del "Sector privado" se ubicó en 7,7% y del "público" en 8,3% ambos por encima.

Entonces, si los salarios "le están ganando a la inflación" y los parámetros del impuesto se actualizan por acumulado del IPC de junio a agosto, la pregunta es: ¿Más trabajadores pasarán a pagar el impuesto a partir de septiembre? "Para

saber el efecto que tendrá se deberá analizar en cada caso", puntualizó Domínguez. Aunque remarcó que dependerá de la empresa en donde trabaje el asalariado, el rol que desempeñe como también el convenio colectivo.

Pero el peligro de la actualización por IPC cuando el mismo desacelera con la posibilidad de que más trabajadores queden alcanzados fue advertido con anterioridad por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

"En un contexto de desaceleración de la inflación y aumento de salarios por paritarias, el ajuste en base al IPC no resultaría el mecanismo más adecuado", destacó la presidenta del Consejo, Gabriela Russo. Aunque puntualizó, tomando como ejemplo los docentes y no docentes universitarios, que no todos los salarios le están ganando a la inflación.

"En los convenios colectivos que pagan en mayor proporción Ganancias se pone en debate la absorción del impuesto por parte del empleado tanto a nivel público como privado", afirmó el contador Mario Goldman Rota. En llano implica que durante algunas negociaciones salariales se pone sobre la mesa, aunque de forma implícitamente, que empezarían a pagar o saltarían de escala del impuesto por lo que se suele aumentar de más para cubrir la absorción.\_\_\_

EN EL DÍA DE SAN CAYETANO

## Sindicatos y movimientos marchan por "pan y trabajo"

El Cronista
Buenos Aires

Bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", la CGT marchará junto a los movimientos sociales y las dos CTA en el Día de San Cayetano hasta Plaza de Mayo donde realizarán un acto. "Nuestro compromiso con todos los trabajadores, con los que tienen la suerte de estar en la formalidad y los que desgraciadamente están en la informalidad y todos los días se la tienen que rebuscar para llevar el pan a la mesa", convocó Héctor Daer, uno de los cosecretarios de la principal central sindical, en una conferencia de prensa conjunta el lunes en la calle Azopardo.

Al respecto, el referente del sindicato de la Sanidad agregó que "esta marcha emblemática de todos los 7 de agosto marca un hito en lo que dignifica a todo ser humano, que es el trabajo". La peregrinación tendrá lugar por el Día de San Cayetano, por lo que habrá distintas actividades desde las 8 en la iglesia del Patrono del Trabajo.

Antes del mediodía, los sindicatos de las tres centrales y agrupaciones sociales Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa (CCC), conocidas como "Cayetanos", concentrarán en el microcentro, y la marcha finalizará en Plaza de Mayo donde se realizará un acto desde las 13 para denunciar "la emergencia alimentaria, social y laboral".

"En una Argentina donde 7 de cada 10 pibes y pibas están en la pobreza, volvemos a llevar adelante la marcha en este contexto de hambre que sufre nuestro pueblo, sobre todo en los barrios populares donde los alimentos no llegan a los comedores comunitarios", expresó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (U-TEP), el sindicato de trabajadores informales que representa a los movimientos sociales, a través de un comunicado.



## TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. INFORMA

VIGENTES A PARTIR DEL 2 DE AGOSTO DE 2024 - SEGÚN RESOL-2024-411-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

TARIFAS DE TRANSPORTE PARA MERCADO LOCAL - SIN IMPUESTOS

RETRIBUCIÓN MENSUAL AL TRANSPORTISTA Excluído Inversión Expansión - Concurso Abierto 02/05

|              |                  | TRANSPORTE<br>INTERRUMPIBLE (TI) |                       | TRANSPORTE FIRME (TF)                                     |                       | PECEDOIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DECEMONO         | Cargo por m <sup>3</sup> | % gas        |
|--------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| RECEPCIÓN    | DESPACHO         | Cargo<br>\$/1.000 m <sup>3</sup> | % gas<br>retenido (1) | Cargo por m <sup>3</sup><br>/ dia \$ / m <sup>3</sup> (2) | % gas<br>retenido (1) | RECEPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESPACHO         | / día \$ / m³ (2)        | retenido (1) |
| T. DEL FUEGO | T. del Fuego     | 2.233,77                         | 0,49                  | 67,02                                                     | 0,49                  | T. DEL FUEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T. del Fuego     | 16,94                    | 0,49         |
|              | Sta. Cruz Sur    | 4.504,59                         | 0,98                  | 135,14                                                    | 0,98                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sta. Cruz Sur    | 34,16                    | 0,98         |
|              | Chubut Sur       | 11.490,46                        | 3,38                  | 344,72                                                    | 3,38                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chubut Sur       | 87,14                    | 3,38         |
|              | Buenos Aires Sur | 13.537,34                        | 5,60                  | 406,12                                                    | 5,60                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buenos Aires Sur | 102,67                   | 5,60         |
|              | Bahia Blanca     | 20.735,99                        | 8,40                  | 622,08                                                    | 8,40                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bahia Blanca     | 157,26                   | 8,40         |
|              | La Pampa Norte   | 20.662,46                        | 8,60                  | 619,87                                                    | 8,60                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Pampa Norte   | 156,71                   | 8,60         |
|              | Buenos Aires     | 24.261,33                        | 10,35                 | 727,84                                                    | 10,35                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buenos Aires     | 184,00                   | 10,35        |
|              | GBA              | 27.221,21                        | 11,27                 | 816,64                                                    | 11,27                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GBA              | 206,45                   | 11,27        |
| STA, CRUZ    | Sta. Cruz Sur    | 2.263,91                         | 0,49                  | 67,92                                                     | 0,49                  | STA. CRUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sta. Cruz Sur    | 17,17                    | 0,49         |
|              | Chubut Sur       | 9.239,74                         | 2,89                  | 277,19                                                    | 2,89                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chubut Sur       | 70,08                    | 2,89         |
|              | Buenos Aires Sur | 11.291,01                        | 5,11                  | 338,73                                                    | 5,11                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buenos Aires Sur | 85,63                    | 5,11         |
|              | Bahia Blanca     | 18.527,01                        | 7,91                  | 555,81                                                    | 7,91                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bahía Blanca     | 140,50                   | 7,91         |
|              | La Pampa Norte   | 18.523,67                        | 8,11                  | 555,71                                                    | 8,11                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Pampa Norte   | 140,48                   | 8,11         |
|              | Buenos Aires     | 22.063,87                        | 9,86                  | 661,92                                                    | 9,86                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buenos Aires     | 167,34                   | 9,86         |
|              | GBA              | 25.032,89                        | 10,78                 | 750,98                                                    | 10,78                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GBA              | 189,85                   | 10,78        |
| CHUBUT       | Chubut Sur       | 2.245,30                         | 0,49                  | 67,36                                                     | 0,49                  | CHUBUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chubut Sur       | 17,02                    | 0,49         |
|              | Buenos Aires Sur | 4.209,92                         | 2,71                  | 126,30                                                    | 2,71                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buenos Aires Sur | 31,93                    | 2,71         |
|              | Bahia Blanca     | 11.226,47                        | 5,51                  | 336,79                                                    | 5,51                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bahía Blanca     | 85,14                    | 5,51         |
|              | La Pampa Norte   | 11.787,79                        | 5,71                  | 353,63                                                    | 5,71                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Pampa Norte   | 89,40                    | 5,71         |
|              | Buenos Aires     | 14.594,40                        | 7,46                  | 437,83                                                    | 7,46                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buenos Aires     | 110,69                   | 7,46         |
|              | GBA              | 17.401,02                        | 8,38                  | 522,03                                                    | 8,38                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GBA              | 131,97                   | 8,38         |
| NEUQUÈN      | Neuquén          | 2.052,11                         | 0,49                  | 59,85                                                     | 0,49                  | NEUQUÉN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neuquén          | 15,13                    | 0,49         |
|              | Bahia Blanca     | 9.687,63                         | 2,80                  | 290,71                                                    | 2,80                  | The same of the sa | Bahía Blanca     | 73,50                    | 2,80         |
|              | La Pampa Norte   | 10.434,91                        | 3,15                  | 313,13                                                    | 3,15                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La Pampa Norte   | 79,16                    | 3,15         |
|              | Buenos Aires     | 13.120,88                        | 3,91                  | 393,71                                                    | 3,91                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buenos Aires     | 99,53                    | 3,91         |
|              | GBA              | 16.103,40                        | 4,86                  | 482,24                                                    | 4,86                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GBA              | 121,91                   | 4,86         |
| BAHÍA BLANCA | Bahia Blanca     | 2.245,30                         | 0,49                  | 67,36                                                     | 0,49                  | B. BLANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bahía Blanca     | 17,02                    | 0,49         |
|              | La Pampa Norte   | 561,32                           | 0,20                  | 16,84                                                     | 0,20                  | AN AN ACCOUNT OF MANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La Pampa Norte   | 4,25                     | 0,20         |
|              | Buenos Aires     | 3.367,94                         | 1,95                  | 101,04                                                    | 1,95                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buenos Aires     | 25,54                    | 1,95         |
|              | GBA              | 6.174,55                         | 2,87                  | 185,23                                                    | 2,87                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GBA              | 46,83                    | 2,87         |

INTERCAMBIO Y DESPLAZAMIENTO (ED) Zona de Recepción Cargo \$/1,000 m<sup>3</sup> Tierra del Fuego 1.507,79 Cargo \$/1.000 m<sup>3</sup> 1.515,57 Santa Cruz 1.515,57 Cargo \$/1.000 m3 Chubut 1.523,34 Cargo \$/1.000 m3 Neuquén Cargo \$/1.000 m<sup>3</sup> Bahia Blanca (\*) 1.515,57

Tarifa del servicio de intercambio y desplazamiento (ED) expresada en \$ por cada 1000 m3 por cada zona atravesada. La tarifa total para el servicio de ED será la suma de las tarifas desde la zona en la que comenzare el servicio hasta la zona en la que terminare el servicio incluyendo toda zona intermedia atravesada.

(1) Porcentaje estimado del gas utilizado como combustible para los compresores y pérdidas en la línea sobre el total inyectado en cabecera de gasoducto. (2) Cargo Total mensual por cada m³ diario de capacidad de transporte reservada. (\*) En los casos en que los cargadores nominen sobre contratos TF vigentes, la tarifa ED se facturará con valor cero.

•

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

# Massa vuelve a la escena política para retomar sus banderas



Con su vuelta desde Sierra de la Ventana, Massa pondrá fin a ocho meses de silencio autoimpuesto

El excandidato a Presidente de UP reaparecerá en un congreso del Frente Renovador este fin de semana. Pide autocrítica y presentará propuestas que lo diferencian de Milei y también de Kicillof

\_\_\_ Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

En el último mes Sergio Massa recibió a diputados y senadores de Unión por la Patria, a dirigentes de por lo menos ocho provincias, a cuatro gobernadores y a una decena de intendentes del Conurbano bonaerense. Su oficina en la avenida del Libertador es un ir y venir de dirigentes con los que analiza la gestión del gobierno de Javier Milei y también la situación de la coalición por la que fue candidato a Presidente.

El próximo fin de semana re-

aparecerá para hacer un análisis público en un encuentro del Frente Renovador en Sierra de la Ventana con el que empezará a tomar distancia de sus socios peronistas.

La regla de evitar fotos se modificó en el arranque de agosto y la filtración de una imagen -permitida- mostró a Massa junto a varios dirigentes del Frente Renovador de Córdoba que pasaron a visitarlo en vísperas de su reaparición y mientras La Libertad Avanza construye su espacio en el distrito donde batió récord de votos.

El reposicionamiento del exministro de Economía arrancó con charlas con periodistas y otras con dirigentes políticos en los que semanalmente analiza los números de la macroeconomía: continuó con la difusión de un comunicado contra la violación de Derechos Humanos en Venezuela con el que tomó distancia de posturas de importantes figuras del peronismo y del kirchnerismo y tendrá un momento bisagra el próximo sábado.

### **ANTIMILEISMO**

Bajo la consigna de "Autocrítica

del momento del peronismo" el massismo reunirá a la mesa de la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador en busca de reforzar la propia identidad.

Sin embargo y a pesar de que Massa asume que UP erró fundamentalmente en la gestión política, está convencido de que para enfrentar a Milei hace falta un peronismo unido. El debate del fin de semana apunta precisamente a "instalar la idea del crecimiento económico para el peronismo que viene" en contra de lo que califica un "sacrificio inútil" en la actualidad de la sociedad argentina.

Massa romperá su silencio autoimpuesto tras ocho meses de gestión de La Libertad Avanza. Con la única excepción de su participación en la marcha por las universidades públicas el exministro hablará justo después de que Mauricio Macri relanzara el PRO con críticas que lo alcanzaron a la par de Cristina Kirchner

Pocas personas creen en el peronismo que Massa se autoexcluya de las boletas del próximo año. Él insiste en que buscará promover nuevos liderazgos

Otra de sus obsesiones es la disputa por el nuevo espacio público que ya no es la calle, ni los paredones. "Gastamos plata en afiches, Milei no puso ni uno y ganó las elecciones" se queja en su oficina desde donde pide conquistar las redes sociales, un mundo donde los libertarios im-

En el último mes recibió a legisladores, cuatro gobernadores y a una decena de intendentes del Conurbano

Bajo la consigna "Autocrítica del momento del peronismo" buscará reforzar su identidad

pusieron un fuerte su cambio cultural y desde el cual generan temor en la política.

Entre los participantes de los paneles del congreso renovador -que fue postergado varias vecesestarán el exintendente de San Andrés de Giles y actual diputado bonaerense, Carlos Puglielli y el exintendente de San Fernando, Luis Andreotti.

Puglielli por ejemplo hablará sobre el uso de las pistolas taser que una parte de la dirigencia progresista discutió y que impusieron en la Ciudad de Buenos Aires. Andreotti disertará sobre policías municipales y la diputada provincial Luciana Padulo propondrá la eliminación de la suspensión de la repitencia en las escuelas, otro tema polémico en este caso de la gestión del gobernador Axel Kicillof.\_\_\_

## Seccionadores

PRÓRROGA LIC. PUB. WEB Nº 7060002115

Presupuesto of: \$1.298.775.450,28 IVA inc. Apertura: 06/09/2024-10 hs.

Se comunica que la Empresa Provincial de la Energia ha decidido prorrogar la fecha de Apertura de la Licitación Pública Web Nº 7060002115 COMPRA DE SECCIONADORES TRIPOLARES A CUERNO MN 2541 SECCIONADORES SE INTEMPERIE DE BAJA Y MADIA TENSIÓN MN 245 Y 347 Y UNIPOLARES A CUCHILLA para el día 06/09/2024 a la Hora: 10:00. LEGAJO: Todo interesado en participar de la presente Licitación deberá descargar gratuitamente el Pliego publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPE, CONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA Francisco Miguens 260 - 5° Piso - Tel: (0342) 4505856 - 4505842 - www.epe.santafe.gov.ar. email logistica@epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





El Cronista | Miércoles 7 de agosto de 2024

# MERCADOS ONLINE

Encontrá toda la información en tiempo real 24/7 DÓLAR

MONEDAS

CRIPTOMONEDAS

FINANZAS PERSONALES

**BONOS Y ACCIONES** 

**ÍNDICES Y TASAS** 



# Finanzas & Mercados

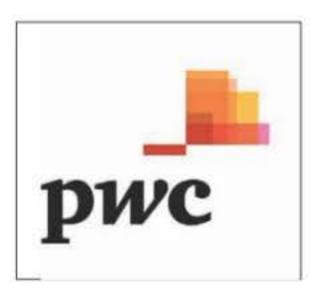

ESCUDO PROTECTOR PERO FRENO A LAS INVERSIONES

# Nueva estrategia: la crisis de los mercados globales postergará una salida del cepo



Será clave el Repo para pagos de los Bonos 2025 y 2026 por u\$s 6000 millones ¿nuevas condiciones?

En el Gobierno admiten que a la Argentina le afecta el panorama a nivel mundial, pero mucho menos que usualmente, por lo que seguirán con la misma hoja de ruta que tenían planeado antes

\_\_\_\_ Mariano Gorodisch \_\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

La Argentina logró sortear mucho mejor de lo previsto la crisis en los mercados globales, sin que el Banco Central tuviera que gastar un solo dólar de las reservas en la intervención.

En el gabinete económico admiten que "a nosotros nos afecta, pero mucho menos que usualmente, dado el orden macroeconómico y que no tomamos medidas apresuradas como haber salido del cepo. Este mismo escenario con el sobrante de pesos que había y sin cepo hubiera sido una calamidad".

"Por supuesto que sube el riesgo país, pero hoy no es ese el tema importante, ya que el Gobierno no necesita financiamiento y las empresas privadas lo están consiguiendo a tasas muy favorables", explican.

De aquí lo importante pasa a ser lo que no dicen, pero dan a sobreentender: que la salida del cepo demorará más de lo previsto, como así también el acceso a los mercados internacionales debido a un riesgo país que no puede bajar de los 1600 puntos.

"Lo importante es seguir bajando la inflación y que se recupere la economía y eso no debiera verse afectado. Fue un muy buen día comparado con el mundo. El dólar casi ni se movió.

La salida del cepo demorará más de lo previsto, como así también el acceso a los mercados internacionales

Sube el riesgo país, pero el gobierno no necesita financiamiento y las empresas privadas lo están consiguiendo

Las acciones lo mismo, y los bonos recuperaron fuerte también de la caída inicial. En días como éste Argentina solía exponenciar las bajas", comparan.

El CEO de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina, de diálogo

habitual con el Ministro de Economía y con el Presidente del Banco Central, cree que la Argentina va a salir adelante: "No la chocan, creo que llegan los dólares de afuera pero que va a hacer falta algún deslizamiento cambiario, ya sea por una devaluación cortita o eliminación de impuestos actuales. Todo apunta a un escenario de competencia de monedas, de dolarización endógena -agregó el directivo-. Y con esa estabilidad, el negocio de los créditos bancarios puede crecer al 200% por tres años seguidos. Pero la realidad es la realidad: ya veremos por dónde decanta: se conseguirán dólares por el Repo, más blanqueo, más el RIGI, aunque es difícil con cepo".

En las mesas vislumbran que la Argentina deberá mostrar fortaleza y generar confianza, ya que el año próximo no podrá pagar toda la deuda comprando reservas, sino que a partir de mediados del 2025 deberá tener acceso al mercado de capitales internacionales para llegar bien parado.

Si bien tiene las divisas para llegar hasta enero bien, de modo de cumplir con los compromisos más inmediatos, luego se abre un interrogante sobre cómo podrá acceder a los mercados de deuda. Será esencial la baja del riesgo país, que perfore los 1000 puntos básicos y ayudará también una baja en la tasa de la Fed. A su vez, será clave el Repo para pagos de bonos 2025 y 2026 por u\$s 6000 millones.

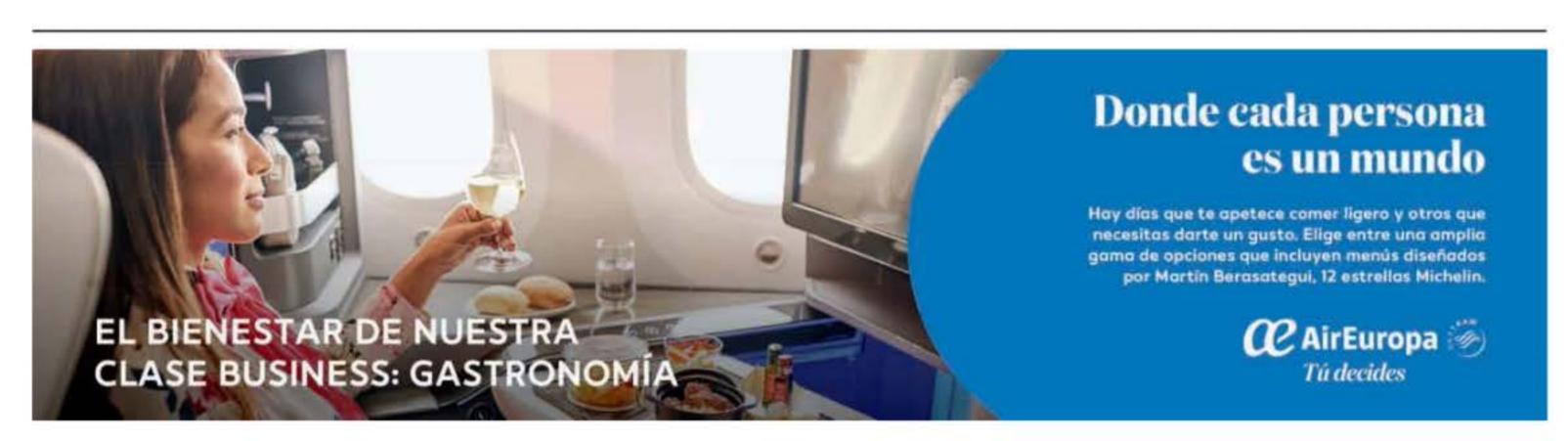



El Nikkei 225 repuntó 10,2%, pero sigue por debajo de la semana pasada

TRAS EL LUNES NEGRO, MARTES DE RESURRECCIÓN

## Rebotaron los activos, pero el mercado todavía mantiene cautela

Los mercados globales repuntaron, pero no alcanzó para recuperar las pérdidas previas. Los activos argentinos se alinearon y el riesgo país retrocedió apenas, hasta 1625 puntos básicos

### \_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Los mercados globales exhibieron un rebote este martes y arrastraron a los emergentes, entre los que se encuentra Argentina. Pero el repunte no alcanzó para compensar los desplomes que se registraron al inicio de la semana, por lo que los analistas se mantienen atentos a la rotación de carteras y nuevas estrategias de los inversores.

"Día de respiro para los mercados globales luego del lunes negro, con un fuerte rebote en las bolsas asiáticas por la madrugada que vislumbraba una jornada en verde", resumieron los analistas de Grupo SBS.

El rebote se observó de manera generaliza en los activos estadounidenses. El índice S&P 500 finalizó la jornada un repunte del 1,04%, por encima del 0,98% que avanzó el Nasdaq y el 0,76% que mejoró el promedio industrial del Dow Jones.

La Bolsa de Japón, que el lunes captó la atención por el derrumbe del 13,5%, registró un incremento del 10,2% respecto al cierre previo. No obstante, aún se mantiene por debajo de los niveles previos al desplome, teniendo en cuenta que entre el lunes y el viernes acumuló una baja de casi 20 por ciento.

Los operadores del mercado afirman que los repuntes de la jornada se explican por la demanda que se generó entre los inversores a partir de las fuertes caídas que se registraron en las últimas jornadas, en medio de los temores por una posible recesión en Estados Unidos, entre otros factores.

Por el lado de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, las tasas de los títulos a dos y diez años finalizaron la rueda con subas de 1,72% y3,12%, respectivamente. El índice volatilidad VIX retrocedió 28%, aunque se ubica 56% por

encima de los niveles de la semana pasada.

#### REBOTE LOCAL

"Una vez más, los activos domésticos vuelven a exhibir mayor correlación con el clima del norte. Algunos operadores se vieron inclinados a buscar y aprovechar, a través de compras de oportunidad, el respiro del mercado tras los últimos desplomes de activos", señaló el analista Gustavo Ber.

Las activos locales se alinearon así al rebote global. Los ADR argentinos en Estados Unidos repuntaron hasta 7,6%, lideradas por Transportadora de Gas del Sur, seguidos por los bancos BBVA (5,5%) y Galicia (5,4%). Las únicas bajas se registraron en los papeles de Corporación América (-2,1%), Tenaris (-1,2%) y Edenor (-0,9%).

La recuperación parcial llegó también a las acciones en la plaza local. El índice S&P Merval repuntó 2,6% en pesos y 2,4% medido en dólares al tipo de cambio CCL mediante Cedear. Las subas del panel líder llegaron hasta 6,2%, lideradas por los papeles de Sociedad Comercial del Plata (6,2%), y las bajas fueron de hasta hasta 0,6%, encabezadas por Ternium y Aluar.

El rebote arrastró también a los bonos soberanos en dólares. Los títulos Globales que operan en Estados Unidos avanzaron de manera generalizada, con subas de hasta 0,9% en el caso de los que vencen en el año 2035, mientras el riesgo país registró un baja de 28 puntos básicos hasta situarse en 1625 unidades.

"Luego de una floja apertura, los bonos en dólares estuvieron firmes y terminaron con alzas promedio de 35 centavos. Los Bopreal, por su parte, fueron lo mejor de la jornada y con buen volumen subieron unos 75 centavos promedio", destacaron los analista del Grupo SBS respecto a los activos de renta fija local.\_\_\_

SE PAGÓ AL FMI Y EL BLUE CAYÓ 1,1%

## Menos reservas pero un dólar enfriado sin la intervención oficial

**Enrique Pizarro** 

\_\_ epizarro@cronista.com

Un escenario favorable le está permitiendo al ministro Luis Caputo reducir la intervención sobre el dólar financiero y sacrificar menos reservas. Sin embargo, a menos de un mes de aplicación del nuevo esquema monetario, habría utilizado unos u\$s 260 millones y se espera que, de ser necesario, lo intensifique para contener eventuales presiones cambiarias.

A pesar de la turbulencia financiera global, desde el arranque de la semana el Banco Central habría reducido el volumen de venta de dólares en la Bolsa, ayudado en parte por la perfomance de las monedas de la región, de acuerdo con el equipo de research de Portfolio Personal Inversiones.

"La limitada depreciación de las monedas latinoamericanas habría evitado que el BCRA tenga que intervenir en la rueda del lunes. A partir de los datos de volumen operado en GD30 y AL30 en 'C' y 'D', el cual cedió a su menor nivel en cuatro ruedas, inferimos que la intervención habría sido escueta o incluso nula", destaca.

De acuerdo con Martín Genero, analista de Clave Bursátil, ayer la operatoria del bono AL30, uno de los instrumentos más utilizados para comprar y vender dólares a través de la Bolsa, tampoco mostró movimientos extraordinarios que lleven a sospechar que hubo una fuerte presencia de la autoridad monetaria.

### **VENTA DE DÓLARES**

Los analistas de PPI estiman que el monto acumulado en intervenciones cambiarias desde el anuncio del esquema de esterilización asciende a aproximadamente u\$s 256 millones. La cifra se acerca a la que estima la consultora Romano Group, que calcula alrededor de u\$s 270 millones.

El equipo de Aurum Valores, por su parte, destaca que los datos monetarios del BCRA reflejan que hasta el 31 de julio hubo salida de divisas por unos u\$s 430 millones que, por ahora, no tienen explicación. Estima que gran parte de ese monto, posiblemente el 70%, fue utilizado para intervenir en los dólares financieros.

"Para llegar a esta cifra tomamos la variación que

debería haber tenido el stock de reservas según las intervenciones cambiarias, la variación de encajes, los ingresos y salida de fondos por organismos internacionales, el uso de las cuentas en dólares del Tesoro en el BCRA y el efecto por la valuación del oro y yuan", detalla.

Romano Group sostiene que el Gobierno tiene incentivos para contener la presión cambiaria y mantener a raya la brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras del dólar, porque lo que prevén que usará la herramienta de intervención en cuanto sea necesario para lograr ese objetivo.

"Mientras no aparezca algún factor negativo relevante, por el momento el contexto le permite al BCRA mantenerse práctica-

Los movimientos de las últimas ruedas no muestran una fuerte presencia oficial, de acuerdo con los operadores del mercado

Las reservas brutas del **Banco Central retroce**dieron u\$s 882 millones, explicado en gran parte por el pago al FMI

mente al margen del mercado. El lunes, incluso, ante el viento de frente del exterior, tomaron nota de lo que estaba ocurriendo con las monedas emergentes/frontera y no hubo operaciones sospechosas de intervención", afirma PPI.

### **CAYERON LAS RESERVAS**

El Banco Central compró ayer u\$s 17 millones a través del mercado oficial de cambios y el monto acumulado en lo que va del mes ascendió a u\$s 96 millones. Sin embargo, las reservas brutas retrocedieron u\$s 882 millones y quedaron en u\$s 27.311 millones, explicado en parte por el pago de unos u\$s 850 millones al FMI.

La baja de las reservas se dio en una rueda en la que volvió a ceder la presión sobre los dólares alternativos. El MEP con GD30 cayó 0,7% y CCL con Cedear operó casi sin cambios, por lo que quedaron en u\$s 1336 y u\$s 1340, respectivamente. El blue, en tanto, bajó 1,1% para ubicarse en \$ 1355 en la punta de compra y \$1375 en la de venta.

ABREN EL SISTEMA DE LA SUBE

# Bancos y fintech compiten por pagos en el transporte: tarjetas, NFC y códigos QR



La tarjeta SUBE seguirá funcionando, pero no será el único medio de pago.

La apertura del sistema permitirá la competencia entre bancos y fintech por un negocio millonario. Las transacciones seguirán siendo procesadas por Nación Seguros. Las ventajas para los usuarios

\_\_\_ Leandro Dario

\_\_\_ ldario@cronista.com

La apertura del sistema de transporte público a otros medios de pago más allá de la tarjeta SUBE permitirá la competencia entre bancos y fintech por un negocio monumental, que involucra millones de transacciones. Uno de los detalles es que continuarán siendo procesadas por Nación Seguros, la empresa que hasta ayer tenía el monopolio del sistema con una tarjeta exclusiva. El decreto con la medida conocidon ayer generó una reacción positiva de las entidades financieras, que destacaron que los usuarios tendrán más opciones, entre ellas abonar con tarjetas contactless de crédito, débito y prepagas, pagos con NFC desde el teléfono celular, y también con código QR.

El Gobierno promulgó ayer con el decreto decreto 698/2024

la ampliación del pago de la tarifa del transporte público automotor, ferroviario, subterráneo y fluvial a otros medios de pago que permitan la interoperabilidad.

Pero los cambios se implementarán por etapas: comenzarán en ciudades del interior del país y tendrán como última etapa los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Se entiende por interoperabilidad de medios de pago a la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto. Se fomentará especialmente el uso de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasajeros", rezó el decreto.

Daniel Tillard, presidente del Banco Nación, calificó la

Seis millones usan transporte a diario. En junio se procesaron 388,3 millones de viajes con SUBE, \$ 86.800 millones.

medida como "una solución superadora a favor de todos los argentinos". Sin embargo, el banco público más grande del país conservará una parte considerable del negocio financiero: la provisión de equipamiento y terminales de cobro y el procesamiento de las operaciones continuará en manos de Nación Servicios.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) destacó que la apertura tenga en cuenta la interoperabilidad de medios de pago. "Es una excelente noticia que veníamos esperando, que sin dudas nos permite aprovechar el desarrollo tecnológico y el gran trabajo realizado por nuestros bancos en los últimos años para resolver las complicaciones que tenían millones de personas al momento de viajar. Por eso los medios de pago, billeteras virtuales y tarjetas de nuestros bancos ya están listos para operar", dijo Claudio Cesario, presidente de ABA.

Desde Mercado Pago, otro actor relevante del sistema de pagos, subrayaron la importancia que también se pueda pagar con QR. "La tecnología QR se usa en países con los medios de transporte más masivos del mundo. El QR generado por el propio usuario desde su teléfono es la opción más simple, ágil e inclusiva y complementa al resto de los medios de pago: el uso de la tarjeta no se extiende a toda la población y sólo uno de cada tres teléfonos cuenta con tecnología NFC", aseguraron. Amanece otra batalla por el mercado.

En el caso de los QR, los usuarios tendrían que generar el código en su celular, acercarlo a la terminal y emitir el pago. "Este mecanismo permite que el pago sea mucho más rápido", advierten fuentes del sector, que destacan que la operación es 'offline y los dispositivos no tendrán que estar conectados a Internet. Aunque los códigos QR están extendidos a la par de la penetración de Mercado Pago, la principal billetera digital del país, el NFC y el contactless está en los celulares y en las tarjetas en distintas modalidades.

"Sin duda vamos a acompañar. Todavía es temprano. Hay que ver el roll out en los medios de transporte", opinaron desde Banco Galicia.

La Cámara Argentina Fintech también celebró la apertura. "Hoy, con 15 años de evolución tecnológica y una penetración total de billeteras virtuales y aplicaciones bancarias en la población adulta, podemos incorporar alternativas que diversifiquen y mejoren la experiencia de pago a usuarios de todo el país", aseguró en un comunicado. "Apoyamos fuertemente que los usuarios puedan sumar a tarjetas contactless y teléfonos celulares como opciones para pagar el transporte", agregaron.

Federico Nano, fundador y chairman de Callao Holding y B2FI, destacó los beneficios de la decisión: "La apertura de este modelo no solo ofrecerá alternativas modernas y convenientes para los usuarios, sino que también solucionará el problema actual de falta de tarjetas físicas SUBE y facilitará el acceso de turistas al transporte público argentino sin mayores complicaciones".

Los nuevos medios de pago serían habilitados en ciudades del interior del país entre septiembre y octubre. En noviembre llegaría a trenes y subtes y para diciembre esperan que estén adecuados todos los colectivos.\_\_\_

EN LUGAR DEL BLEND

### Piden unificar tipo de cambio los mayores exportadores del campo

\_\_\_ Mariano Gorodisch \_\_\_ mgorodisch@cronista.com

"Hay gente que piensa que nosotros apoyamos los dólares especiales, es todo lo contrario, los detestamos", apuntó y remarcó: "Parecería que los gobiernos argentinos y los equipos económicos trabajan para los compradores, y no para los vendedores. Salimos a rematar mercadería, generamos un enorme daño a la Argentina. No nos gustan los dólares especiales ni ningún tipo de prebenda ni nada por el estilo".

Quien habla es Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (CIARA) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que nuclea a las empresas que representan el 48% de las exportaciones del país, durante una charla organizada por ADBlick Agro.

"Todo equipo económico mira la coyuntura, mira la situación que tiene máximo el mes que viene. No puede tener una mirada de prospectiva para ver qué necesita el sector oleaginoso para crecer un 20%. La cantidad de veces que fui con esa carpeta y volví sin ninguna respuesta. Lo que me plantean es, hoy, mañana y pasado, cuántas son las divisas que me pueden aportar. Todos esos debates se van a liquidar en Argentina cuando tengamos, primero, una unificación del tipo de cambio", agregó Idígoras para destacar que "el valor que tiene la unificación cambiaria no lo hemos dimensionado".

De esta forma, destacó que la unificación cambiaria es un tema central: "Este equipo económico tiene una mirada macroeconómica extremadamente dura en términos de cómo llegar a ese objetivo, con superávit fiscal real y genuino. Consideran que la economía argentina va a reaccionar y crecer para lograr la estabilidad económica".

A modo de ejemplo, detalló que no se puede crecer con 33% de retenciones. "Lo primero que tenemos que hacer es bajar las retenciones a la soja. Hicimos un estudio econométrico que si solo bajamos del 33% al 25%, Argentina tendría u\$s 5000 millones más en un año. El fisco en lugar de sacrificar u\$s 320 millones ganaría u\$s 730 millones por otros impuestos".\_\_\_

COMPETITIVIDAD EN LA MIRA

## Devaluación del real, enemigo público de las cuentas de Caputo

El dólar en Brasil acumula una suba del 20% desde mediados de 2023. Tal devaluación junto con el actual ritmo de crawling peg local provocó pérdida de competitividad ganada en diciembre



jyosovitch@cronista.com

En medio de la volatilidad internacional, el dólar en Brasil se disparó a máximos el lunes y alcanzó los R\$ 5,85, tocando su mayor valor desde 2020. En lo que va del año, la moneda brasileña se devaluó cerca de 15%.La debilidad del tipo de cambio en Brasil es de un proceso que viene dándose desde mediados del año pasado, en un entorno de debilidad económica. El dólar pasó de R\$ 4,7 hasta los R\$ 5,65 actuales, una devaluación del 20% desde el 3° trimestre de 2023.

El presidente Lula Da Silva convalidó un giro en cuanto a la dinámica del déficit fiscal y en la que las cuentas públicas se deterioraron recientemente. El déficit de las cuentas públicas en Brasil acumulado hasta junio subió a R\$ 1,108 billones (unos u\$s 196.556,7 millones), el equivalente a 9,92 % del PBI.

Tan solo en junio el déficit nominal de Brasil fue de R\$ 135.724 millones (u\$s 24.083 millones), con un salto del 51,4 % frente al del mismo mes del



Entre la soja y el real, los términos de intercambio se deterioran

"Dado el rally del dólar en Brasil, la Argentina queda desprotegida en términos de intercambio", comentó

Bagilet de TSA Bursátil.

"El Gobierno entiende la mejora de la competitividad no es por una devaluación del tipo de cam-

bio", sostiene Bagilet

año pasado; mientras que el primario fue de R\$ 40.873 millones (unos u\$s 7253 millones), 16,4 % inferior al de junio de 2023.

#### IMPACTO LOCAL

La dinámica cambiaria en Brasil es de suma relevancia para la Argentina, ya que es el principal socio comercial. Si devalúa el socio comercial y el tipo de cambio local se mantiene estable, la Argentina pierde competitividad. Esto fue lo que estuvo ocurriendo en las últimas semanas.

Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, considera que dado el rally del dólar en Brasil, la Argentina queda desprotegida en términos de intercambio. Por ahora el mercado no ve cambios importantes en el ritmo cambiario.

"Hay un deterioro bastante importante que eso de mediano plazo tendría que afectar. Sin embargo, no creemos que se aumente el crawling peg y que se va a mantener en este ritmo del 2% o más o menos. El Gobierno entiende la mejora de la competitividad por cambios estructurales de corto plazo que está haciendo y no por una devaluación inmediata del tipo de cambio", explicó Bagilet.

Los analistas de Criteria, a su turno, esperan que el ritmo cambiario se mantenga, en línea con las expectativas del mercado en las curvas de dólar futuro. "Más allá del reciente nerviosismo en el mercado, creemos que las expectativas de devaluación se mantendrán contenidas y el BCRA continuará con la devaluación mensual del tipo de cambio oficial en torno al 2%, y el proceso de baja en la inflación permitirá obtener registros por debajo de las expectativas del mercado expresadas en las curvas de rendimiento y la encuesta del REM", dijeron desde la gestora de fondos.\_\_\_

# Te hacemos la economía más fácil

Seguinos

@cronistacom ) f ⊚ ⊗ d in













Miércoles 7 de agosto de 2024 El Cronista

# Negocios



## Repatriación más complicada

American suspendió ocho vuelos desde o hacia el país por el huracán Debby y dificultades técnicas en sus aeronaves. Hay más de 1000 argentinos varados en los Estados Unidos.

LA MARCA ALEMANA PROYECTA CRECIMIENTO EN EL MERCADO PREMIUM

# Mercedes-Benz ya ve "cambios positivos" y lanzará otro auto eléctrico en el país



Albrecht asumió en abril como CEO de Mercedes-Benz en México y encabeza la división del negocio de autos en América latina. FOTO: ANTONIO PINTA

Lo afirmó Stefan Albrecht, nuevo número uno del negocio de coches de la alemana en América latina. Pero también advierte desafíos, como el impuesto 'al lujo' y la falta de infraestructura

\_\_\_ Juan Manuel Compte

\_\_ jcompte@cronista.com

Stefan Albrecht es, desde el 1º de abril, CEO de Mercedes-Benz México. Desde esa butaca, también está al volante de todo el negocio de autos de la automotriz alemana en América latina. Alemán, asumió el cargo luego de tres años al frente de la filial coreana. Previamente, trabajó en Japón y China. Ya tiene una primera impresión de la Argentina de Javier Milei. "Sé que pasaron por una depresión y eso generó reducción del volumen

de ventas. También sé que, actualmente, se están atravesando algunos cambios en el mercado. Esos cambios se ven: podemos importar sin problemas. Ya hay un cambio positivo en el mercado", asegura, en un paréntesis de la visita que hizo a la filial.

Mercedes-Benz vendía entre 3000 y 4000 autos por año en la Argentina. Pero, por la Doble Nelson entre cepo e impuesto "al lujo", la marca registró 719 patentamientos en 2022 y 943 el año pasado. Con la remoción de barreras para importar y la flexibilización de pagos al exterior Mercedes-Benz lanzará el EQE SUV, su segundo modelo 100% eléctrico en el país, después del EQA traído hace un año

"Podemos importar sin problemas. Ya hay un cambio positivo en el mercado", observa Albrecht del actual gobierno, Albrecht vuelve a hablar de crecimiento. Tanto en volúmenes -proyecta 1800 entregas a concesionarioscomo en oferta. En tal sentido, este año, lanzará el EQE SUV, segundo modelo 100% eléctrico que la alemana introducirá al país, tras el EQA, que empezó a vender 12 meses atrás.

"Ya hubo un crecimiento importante: de 1200 a 1800 unidades. Eso ya se ve. Ahora, tendremos que ver cómo sigue evolucionando el sector. Esperamos que siga habiendo un mayor crecimiento. Por supuesto, no pasará de un día para el otro", advierte.

"A futuro, lo que puedo decir sobre la Argentina es que, en ocho meses, estamos viendo una reducción lineal de la tasa de inflación. Y la tasa de cambio oficial se ha asimilado a la de mercado", responde. "Todas estas cuestiones van generando una sensación de estabilidad, que es positiva y apunta a un mayor nivel de ventas. La estabilidad genera mayor crecimiento", agrega.

En 2023, el mercado automotor subió 10,2%, a 449.438 unidades. El tridente alemán de marcas premium -Mercedes, Audi y BMW- consolidó 2182 unidades, un alza del 7,2%. En siete meses de 2024, se patentaron 2021 autos de las tres marcas, un incremento del 1,3% contra un año antes, en un contexto en el que el mercado general cayó más de 19%, a 226.318 ventas al público. Las escuderías premium dejaron de ofrecer sólo lo que podían y, ahora, conformen sus gamas en función de su estrategia de negocio.

Una barrera sigue siendo el impuesto interno. "No lo vemos en Colombia, no lo vemos en Chile, no lo vemos en Brasil y tampoco en México", describe.

"La carga impositiva siempre es un desafío. Hace que el auto sea más caro. Cuando un auto tiene menos impuestos, es más accesible y se puede llegar a una mayor cantidad de clientes. Si tiene un impuesto muy alto, eso aumenta el precio", subraya.

No es un tema menor. La industria automotriz avanza hacia la electrificación y el segmento de lujo, en particular, acelera a mayor velocidad.

"En los países donde hay subsidios, el volumen de ventas crece. Y, como pasó en Alemania, cuando se retiran, cae", observa. "Los subsidios tienen un alto impacto en el precio. Es en lo que el consumidor se fijará y tomará en cuenta el valor del vehículo", apunta. En la Argentina, la reducción de aranceles a los coches verdes no se renueva desde marzo del año pasado. Eso frenó el explosivo crecimiento que los eléctricos e híbridos habían tenido en 2022.

La infraestructura es otro gran enigma. "Si no la hay, las personas no comprarán el vehículo. ¿Cómo hago, si tengo que viajar de Buenos Aires a Mendoza sin infraestructura de carga necesaria?", plantea..... Negocios 19



Para AFAC, la medida atenta contra el control de ilícitos, el empleo y la seguridad vial

LO DECIDIÓ LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA

## Autopartistas piden revertir la venta de más piezas de desarmaderos

El Gobierno amplió de 30 a 142 las autopartes que pueden ser reutilizadas de vehículos dados de baja en desarmaderos. Para las empresas, la medida afecta la seguridad, el empleo y la producción

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (A-FAC) pidió "reconsiderar" la decisión del Gobierno nacional adoptada a través de la Secretaría de Industria y Comercio, que amplió de 30 a 142 el número de autopartes que pueden ser recuperadas y reutilizadas provenientes de vehículos dados de baja en desarmaderos registrados.

La iniciativa permitirá reutilizar piezas tales como antenas, pantallas de navegación o tableros de instrumentos, entre otras, lo que permitirá, según la mirada oficial, desarrollar el empleo formal en este sector, reducir la venta ilegal de piezas y bajar el precio de los seguros y de las autopartes.

La Resolución 188/2024, elaborada en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, prevé una expansión del mercado legal de autopartes recuperadas, regulado por la Ley 25.761, como aporte a la trazabilidad al mercado, reducir el incentivo para el comercio ilegal y ampliando la gama de piezas recuperables.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le puso condimento al anuncio al referirse como "el Incucai de los autos" a la resolución de Industria que "amplía el rubro de autopartes que pueden reciclarse, repuestos más baratos, seguros más baratos y menos robos de autos".

Pero a poco de conocerse la normativa, AFAC, en una carta al Secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, pidió la "reconsideración" de la medida que "puede afectar la seguridad de las personas, la seguridad del tránsito y el empleo", y promover "una discusión pública de este tema" para brindar mayores certezas sobre la efectividad de los procedimientos de control y prevención del delito.

Los miembros integrantes de AFAC resaltaron que "la pretensión de ampliación atenta contra la facultad de control de ventas de piezas de origen ilícito, en la medida en que no se aseguren mecanismos eficaces de prevención y control sobre los que no se comunicó ningún tipo de adecuación".

Para AFAC, si bien el número limitado de piezas "no resuelve el robo automotor, es el único instrumento legal existente para poder fundamentar de manera efectiva los procedimientos policiales y judiciales para su mitigación".

También expresa que la decisión "compromete la seguridad vial y por ende de las personas y los bienes en transporte infringiendo el espíritu de la ley de tránsito" que establece que "las autopartes de seguridad no se deben reutilizar ni reparar, salvo para las que se normalice un proceso de acondicionamiento y se garanticen prestaciones similares al original."

También se afirmó que "varias de las piezas que figuran en
el listado propuesto son piezas
de seguridad y por tanto está
prohibida su comercialización
salvo que se establezca un proceso de acondicionamiento que
garantice las prestaciones similares a la original".

AFAC también alertó sobre el impacto en el empleo, al señalar que "en muchos de los artículos incluidos hay repuestos que son fabricados de manera local lo cual perjudicaría el empleo registrado de toda la cadena de valor con gran participación de pequeñas y medianas empresas" y cuestiona que "la introducción de piezas de origen ilícito al mercado genera una obvia competencia desigual"......

LO HIZO EN BRASIL, DURANTE UN FORO SECTORIAL

## Rocca llamó a un frente común de la siderurgia regional contra China

\_\_ El Cronista \_\_ Buenos Aires

El presidente del Grupo Techint, el empresario ítalo argentino Paolo Rocca, llamó ayer a una alianza entre todos los eslabones de las cadenas de valor de la industria siderúrgica de los países de América del Sur, para alcanzar una masa crítica de intereses encaminados a crear oportunidades para la iniciativa privada y reducir el peso del Estado en la economía.

El empresario participó del 340 Congreso Acero Brasil que se realizó en la ciudad de San Pablo, donde resaltó la oportunidad de "una inserción internacional que promueva las oportunidades abiertas a un reposicionamiento de las cadenas de valor hacia Occidente" y en el cual "la industria siderúrgica puede competir sin miedo con los bloques económicos" como Europa, el Tratado de México, los Estados Unidos y Canadá e, incluso, Japón.

"Con China no es posible porque el terreno competitivo no está nivelado", afirmó en uno de los tramos más duros de su discurso al señalar que la potencia asiática "no es una democracia, es un país con un sistema de gobierno autoritario y centralizado, que asigna recursos a sectores de la economía en base a conveniencia táctica y estratégica".

Rocca agregó que "competir con China durante los últimos 30 años fue sustancialmente imposible. La aparente complementariedad entre una economía que necesita materias primas y quiere exportar productos manufacturados es absolutamente asimétrica. Las importaciones chinas ayudan a controlar la inflación, pero tienen impacto negativo en los sectores industriales y efectos aún peores sobre la inversión y el crecimiento".

El líder de Techint sumó los desafíos propios que tiene la región de liberar las capacidades creativas y emprendedoras; reducir la carga tributaria; promover el equilibrio fiscal; mejorar la seguridad; y cualquier otra medida que fortalezca las cadenas de valor con potencial exportador, reduzca la carga fiscal sobre el trabajo y mejore la infraestructura esencial para la alta eficiencia de las cadenas industriales.

Un trabajo común de la región debe generar "la incorpo-

"La industria siderúrgica puede competir sin miedo con las potencias Occidente pero no con China"

ración de tecnología e innovación", a partir de lo cual lograr "procesos para cubrir la gama de productos más exigentes requeridos por los clientes; incrementar la productividad y competitividad e incorporar herramientas digitales para la integración vertical con las cadenas de valor".

En ese proceso, relevó esencial "el cuidado de las comunidades" en las que operan las empresas para reducir el impacto ambiental, conseguir su apoyo y contribuir a su progreso social, y educativo", junto a "la descarbonización gradual de la matriz productiva"....



En San Pablo, Paolo Rocca volvió a apuntar contra China

# EnergyX ofrece u\$s 150 millones por activos de Galan Lithium en Argentina

La empresa tecnológica que tiene entre sus inversores a General Motors y Posco, intenta adquirir los activos de la minera australiana en Argentina para baterías de autos eléctricos.

Florencia Lendoiro

flendoiro@cronista.com

La empresa EnergyX (que tiene entre sus inversores a General Motors y Posco) presentó una oferta de u\$s 150 millones por los activos de Galan Lithium en Argentina, como parte de una estrategia para consolidar la superficie necesaria para producir litio para baterías de vehículos eléctricos, en medio de bajos precios del mercado.

La oferta en efectivo, acciones de EnergyX, financiación del proyecto y un pago de regalías, se envió por primera vez el 11 de julio y las dos compañías están en negociaciones, según informó EnergyX.

La decisión se produce en un momento en que los precios del litio han caído fuertemente en el último año, lo que provocó despidos en el líder de la industria Albemarle y otros gigantes.

De hecho, Teague Egan, director ejecutivo de EnergyX, dijo que estaba tomando la decisión de adquirir la operación de Galan Lithium en Argentina en un intento de consolidar su presencia en un entorno de precios bajos. "No tengo ninguna duda de que la demanda de litio seguirá creciendo a finales de esta década", afirmó.

Galan Lithium está presente en Argentina en Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, un proyecto con permisos de exploración de unas 11.600 hectáreas, situado en la Puna, 90 km al norte de Antofagasta de la Sierra, en el margen oeste del Salar del Hombre Muerto.

La compañía australiana obtuvo hace un año los permisos completos para construir la primera fase de una planta de producción de Carbonato de litio de 5,4 mil toneladas por año.

Galan Lithium está presente en Argentina en Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, y en Candelas.

La inversión proyectada es de más de u\$s 100 millones y comenzaría en el primer semestre de 2025.

La fase inicial se planea en la producción de un concentrado de cloruro de litio, con "ingeniería y pedidos de artículos de largo plazo encaminados para permitir una tasa de producción de 5,4 ktpa LCE (carbonato de litio)". En la etapa siguiente,



La oferta por Galan Lithium se produce en un momento en que los precios del litio tuvieron caídas récord

llegaría a 20 toneladas.

A través de sus filiales argentinas (Galan Litio S.A. y Galan Exploraciones S.A.), la empresa es propietaria de varios proyectos de litio situados en el salar del Hombre Muerto. Candelas es otro de ellos, con permisos de exploración que abarcan más de 24.000 hectá-

General Motors y un con-

sorcio liderado por el conglomerado surcoreano Posco Holdings son inversores en EnergyX. La firma, que en 2022 perdió una licitación para desarrollar el depósito de litio Salar de Uyuni en Bolivia, tiene un proyecto piloto en el norte de Chile y está desarrollando proyectos en América del Norte.

La empresa desarrolla innovaciones en todos los aspectos de la cadena de suministro de baterías, desde la extracción de litio, producción de material catódico para baterías, precursores, nuevos materiales catódicos, salmuera directa, hasta la tecnología del litio metálico que culmina en ánodos de metal de litio y baterías de estado sólido con altas densidades de seguridad y energía.\_\_\_

FUNCIONARÁ HASTA EL DOMINGO

### Material descartable

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 32/2024

Imputación preventiva: \$200.000.000. Apertura: 22/08/2024 - 10 hs.

Adquisición de material descartable (por dos meses) Agosto y Septiembre con destino al Hospital de Venado Tuerto de la Provincia de Santa Fe "Dr. Alejandro Gutierrez". EXPTE, N° 523/2024v. FORMA DE PAGO: 90 DIAS F/FACTURA. SELLADO FISCAL: \$2268, PLIEGO A DISPOSICION EN: www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez, T.E.: 03462 - 405900 Int. 18286. Horario: 7 hs. a 12:30hs. VALOR DEL PLIEGO: \$80.000. El que deberá ser depositado en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Cuenta Corriente en \$ Nº 022-10752/05 (CBU 3300022810220010752059) a Nombre del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez. La boleta de depósito correspondiente deberá presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Dr. Alejandro Gutierrez. Santa Fe 1311 quién extenderà el Recibo Oficial que deberá adjuntarse a la propuesta.

santafe.gob.ar



## CyberWine: con descuentos de hasta 50%, buscan tentar a amantes del vino

Ricardo Quesada

. rquesada@cronista.com

Los amantes del vino están de parabienes. Es que ayer se puso en marcha la segunda edición del CyberWine, el evento de comercio electrónico de la industria, que ofrecerá la posibilidad de acceder a descuentos y cuotas sin interés en productos de más de 30 bodegas.

El evento, que durará hasta el domingo por la noche, busca darles impulso a las tiendas electrónicas en momentos en

que el consumo está golpeado. Además, ayudará a que pequeños productores se den a conocer con una propuesta de venta directa al consumidor.

"Hay 14 marcas que se sumaron este año, muchas de ellas son bodegas boutique. Queremos que esta sea una plataforma para que el público conozca más bodegas, más regiones y más varietales", explica Andrés Rodríguez, uno de los organizadores del CyberWine.

Rodríguez agregó que en esta segunda edición, el evento ya se

hizo más conocido en la industria. En sentido, destacó que hubo varias bodegas que buscaron sumarse a la acción a último momento, pero por una cuestión de tiempos no llegaron a participar.

"Es algo que no nos había pasado en 2023. Vemos que la acción se está instalando y creemos que vamos a tener muy buenos números", cerró.

La expectativa es que las tiendas digitales de las bodegas puedan vender en estos seis días el equivalente a dos meses.\_\_

El Cronista | Miércoles 7 de agosto de 2024

# Info Technology



## Google Maps, con estacionamientos

La popular app de geolocalización de Google anunció que pronto incorporará la ubicación de sitios para estacionar el auto, tanto públicos como pagos, y sus horarios

REALIDAD AUMENTADA

# Tras Apple Vision Pro, llegan al mercado las notebooks sin pantalla

La tecnología de realidad aumentada permite una nueva manera de interactuar con sistemas y aplicaciones, que permite prescindir de los clásicos y costosos monitores

\_\_ Adrián Mansilla

\_\_ amansilla@cronista.com

El lanzamiento del headset Vision Pro de Apple, en febrero de este año, expuso las bondades de la realidad aumentada a públicos en todo el mundo y podría ser el puntapié inicial de un cambio radical en la manera en que se usan las computadoras.

Es que, si bien el dispositivo todavía no consiguió ser un éxito en ventas, sí logró inocular en muchos usuarios y emprendedores la idea de que las pantallas tradicionales ya no serán necesarias para operar con sistemas y aplicaciones. En cambio, bastará con un casco de realidad virtual interactuar de manera natural con la información, programas y contenidos de entretenimiento.

Una expresión extrema de la tendencia llega ahora de la mano de la startup Sightful y su computadora portátil Spacetop G1, que carece de monitor y, en cambio, incluye lentes de realidad aumentada.

#### **ADIÓS A LOS MONITORES**

La idea de Sightful es sencilla y atractiva: mientras una laptop tradicional está limitada, en la mayoría de los casos, a un display de 14 o 15 pulgadas, la Spacetop G1 propone a los usuarios disfrutar de una pantalla virtual equivalente a 100". En ese gran espacio, se pueden acomodar diversas aplicaciones para potenciar la multitarea o, si se prefiere, disfrutar a lo grande de contenidos audiovisuales o juegos.

Desde la compañía señalan también que la privacidad es uno de los puntos fuertes del dispositivo, dado que la imagen solo está disponible para quien

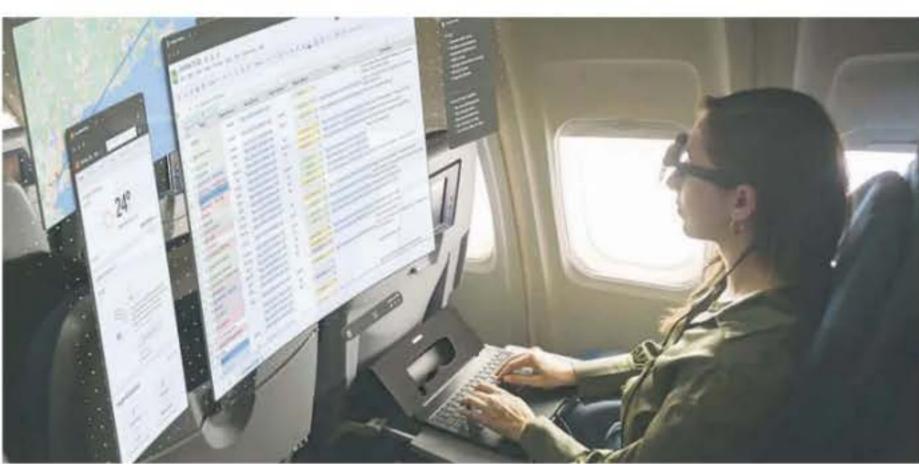

La laptop Spacetop G1 incluye gafas que brindan un espacio visual de trabajo de 100 pulgadas

use los antejos de realidad aumentada conectados al equipo y, así, nadie puede "pispear" de manera indiscreta en qué se está trabajando o qué se está visualizando.

De esta manera, la Spacetop se convierte en una computadora ideal no solo para el hogar y la oficina, sino también para utilizar en lugares públicos o, por ejemplo, en un avión, como se puede ver en la foto de arriba.

#### DISPOSITIVOS EQUIPADOS CON REALIDAD AUMENTADA

Las gafas que utiliza la Spacetop G1 no son una creación de Sightful, sino las XReal Air 2 Pro, que cualquiera puede comprar de manera separada para usar con su computadora.

Este tipo de gafas se conectan mediante un puerto USB-C y su compatibilidad no es solo con notebooks o PCs de escritorio, sino que también se extiende a tablets, teléfonos móviles y hasta consolas de videojuegos.

La notebook Spacetop G1 saldrá a la venta en octubre de este año y su valor de lanzamiento será de u\$s 1.900, según anunció la compañia.

En tanto, las gafas XReal 2 Pro se pueden comprar por separado a un precio de u\$s 449, bastante más bajo que los u\$s 3.499 que cuesta el sofisticado headset Vision Pro de Apple.\_

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# Creación de imágenes por IA: nuevos jugadores aceleran la competencia

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Una de las capacidades más sorprendentes de la inteligencia artificial de última generación es la capacidad de generar imágenes realistas a partir de simples entradas de texto, conocidas como "prompts" en la jerga específica.

A este campo de vertiginoso avance se lanzaron tanto startups de inteligencia artificial como nombres establecidos en la industria, como es el caso de Adobe con su plataforma Firefly. Uno de los nombres más destacados en este nuevo espacio es Midjourney, que se posicionó rápidamente como referente debido, principalmente, a la calidad y realismo de sus imágenes.

Se trata de un servicio pago que, según reportes de marzo de este año, tiene más de 19 millones de usuarios registrados. Se trata de un éxito, pese a que no todos esos usuarios pagan la suscripción que requiere el uso avanzado del servicio. No obstante, generó ingresos por u\$s 150 millones el año pasado.

Uno de los principales rivales de Midjourney es Stable Diffusion, un modelo de IA lanzado por la compañía Stability AI. El uso es gratuito y, debido a eso, generó una gran comunidad.

Por otra parte, como los modelos son abiertos, los usuarios crean nuevas versiones ampliadas que, muchas veces, superan a Midjourney.

En las últimas semanas llegó un nuevo jugador de peso al mercado, que llega con el importante aval de haber sido creado por una parte del equipo que estuvo detrás de Stable



Imágenes generadas por el nuevo modelo Flux

Diffusion. Este desprendimiento se llama Flux, es de código abierto y, desde el vamos, resuelve uno de los grandes problemas de los generadores de imágenes potenciados por inteligencia artificial: es capaz de crear manos perfectas.... Miércoles 7 de agosto de 2024 El Cronista

## Financial Times

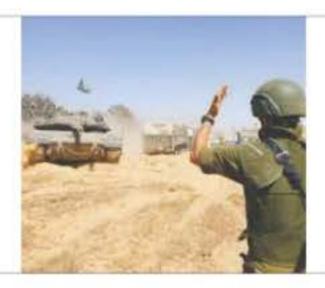

### Crece la tensión en Medio Oriente

Hezbollah y las fuerzas israelíes volvieron a intercambiar disparos, mientras aumentan las tensiones con el grupo libanés e Irán, que amenazan con atacar al Estado judío.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

# Harris busca captar indecisos y elige a Walz como su candidato a vicepresidente

La vicepresidenta y postulante demócrata espera que la elección del gobernador de Minnesota atraiga a los votantes moderados, de clase trabajadora y rurales de los estados indecisos

\_\_ Steff Chávez

\_\_\_ James Fontanella-Khan

Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, apostando por que pueda atraer a los votantes de clase trabajadora de los swing states [estados indecisos] para lograr una victoria demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre.

"Una de las cosas que más me llamó la atención de Tim es lo profundas que son sus convicciones sobre la lucha por las familias de clase media", dijo Harris el martes. "Como gobernador, entrenador, profesor y veterano, ha cumplido con las familias trabajadoras como la suya".

"Empezamos como perdedores, pero creo que juntos podemos ganar estas elecciones", añadió.

Walz (60 años) ha sido elegido entre otros aspirantes importantes, como el senador Mark Kelly, de Arizona, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Aclamado como "defensor de los trabajadores" por la AFL-CIO, la mayor federación sindical de Estados Unidos, se considera que Walz tiene potencial para atraer a los votantes moderados, de clase trabajadora y rurales que podrían darle a Harris la ventaja en estados clave. Pero también era el favorito de muchos demócratas progresistas entre las opciones de Harris.

Su elección fue aclamada por voces de la izquierda y la derecha del partido, desde la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez hasta el senador centrista de Virginia Occidental, Joe Manchin. Al cierre de esta edición, se esperaba que Harris y Walz aparecieran en un acto de campaña en Filadelfia, antes de ir a Las Vegas, Phoenix, Detroit, Savannah, Raleigh y el oeste de Wisconsin.

La renovación de la candidatura demócrata se produce después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, diera un vuelco en la campaña 2024 al retirarse y designar a su vicepresidente para sucederlo.

Walz está cumpliendo su segundo mandato como gobernador tras ser elegido por primera vez para el cargo en 2018. Nacido en la Nebraska rural, enseñó estudios sociales en la escuela secundaria y se casó con una compañera maestra antes de entrar en política; también sirvió en la Guardia Nacional.

En las últimas semanas, Walz ha emergido como una figura política nacional más prominente, especialmente en sus ataques contra el candidato a vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance.

Después de que se hiciera viral un video de 2021 en el que Vance advertía que EE.UU. estaba gobernado por "un montón de señoras con gatos sin hijos", citando a Harris como ejemplo, Walz se convirtió en el rostro del esfuerzo demócrata por presentar a Vance como "raro".

"Dios mío, están yendo por la gente con gatos, buena suerte con eso. Abra Internet y vea lo que hace esa gente cuando se los persigue. Sería gracioso si no fuera tan triste", dijo Walz en una aparición en la MSNBC.

Tras el anuncio de Harris, el equipo de campaña de Trump describió a Walz como un " radical de izquierda", afirmando que la vicepresidenta "liberal de San Francisco" había elegido a alguien "obsesionado con di-



Tim Walz ha emergido como una figura política especialmente por sus ataques contra J.D. Vance. BLOOMBERG

"Empezamos como perdedores, pero creo que juntos podemos ganar estas elecciones", dijo Harris

fundir por todas partes la peligrosa agenda liberal de California".

Nancy Pelosi, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, rechazó esa acusación, declarando a MSNBC: "Calificarlo de izquierdista es tan irreal... Está justo en el centro. Es un demócrata del corazón de América".

Shapiro describió a Walz como "una incorporación excepcionalmente fuerte a la candidatura que ayudará a Kamala a hacer avanzar a nuestro país".

Muchos donantes de Wall Street que habían preferido a Shapiro se mostraron satisfechos con la elección de Harris. Uno de ellos dijo que Walz era menos progresista de lo que se pensaba y que estaría mejor situado que Shapiro para ganar en los *swing states* del Medio Oeste.

Otro donante dijo que las ambiciones políticas de Shapiro podrían haber provocado tensiones con Harris. Un financiero cercano a la campaña de Harris dijo que otra "triste verdad" era que el apoyo de Shapiro a Israel y su lucha contra el antisemitismo le habían jugado en su contra.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y donante demócrata, elogió a Walz en X por fomentar un clima "favorable a los negocios" en Minnesota y dijo que "seguirá protegiendo el poder de innovación de EE.UU. e impulsando el crecimiento económico".

Antes de convertirse en gobernador de Minnesota, Walz ocupó un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU., representando a un distrito mayoritariamente rural. Su conexión con los votantes rurales del Medio Oeste podría ayudar a alejarlos de Trump en noviembre.

El gobernador también podría ayudar a defender a Harris -criada por académicos en la bahía de San Francisco- frente a las acusaciones republicanas de que es miembro de la élite costera.

Ha habido un resurgimiento del entusiasmo por la candidatura demócrata desde que Biden se hizo a un lado. Harris ha acortado distancias con Trump en las encuestas nacionales y en los swing states, según un análisis del Financial Times. También está por delante en la competencia por las donaciones.

Harris fue designada formalmente en una votación nominal virtual el 2 de agosto, antes de la Convención Nacional Demócrata que se celebrará en Chicago el 19 de agosto. El partido evitó un proceso complicado para sustituir a Biden uniéndose rápidamente en torno a Harris en los días posteriores a la salida del presidente.....

**Financial Times** 23 El Cronista | Miércoles 7 de agosto de 2024

UN MERCADO DE 780 MILLONES DE PERSONAS

# La Unión Europea quiere acelerar el acuerdo con el Mercosur

El acuerdo comercial se acerca a su recta final y el bloque de 27 países pretende concluir los últimos detalles de la negociación ante de fin de año, a pesar de la oposición de Francia

- Michael Pooler
- Andy Bounds

\_ Ciara Nugent

La Unión Europea (UE) y el Europea parecen dispuestos a grupo Mercosur de cinco países sudamericanos aspiran a concluir las negociaciones antes de fin de año para un acuerdo comercial que lleva décadas negociándose, tras haber avanzado en la resolución de los asuntos más espinosos.

Funcionarios de ambas partes han declarado a Financial Times que existe un nuevo impulso para sellar el acuerdo, que lleva dos décadas gestándose, a pesar de las objeciones de Francia.

"Es una necesidad geopolítica y económica", declaró un diplomático de la Unión Euro-

Mercosur, donde están incluidos Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, es un destino muy solicitado por los exportadores de la Unión Europea.

El acuerdo crearía un mercado de 780 millones de personas y, según la Comisión Europea, supondría un ahorro para las empresas europeas de más de u\$s 4300 millones anuales en aranceles. Las empresas de la UE tienen inversiones por valor de u\$s 360.000 millones en cinco países sudamericanos.

Las negociaciones se estancaron después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, mostrara en enero su oposición al acuerdo, afirmando que causaría daños medioambientales y sometería a los agricultores a una competencia desleal.

Sin embargo, hasta ahora Francia sólo ha contado con el respaldo de Austria, lo que no es suficiente para bloquear un

acuerdo que requiere la aprobación de la mayoría de los 27 gobiernos del bloque.

Los responsables de la Unión hacer frente a la oposición francesa e insisten en que el acuerdo incluya el compromiso de aplicar el Acuerdo de París, en el que se aprobó mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C.

Alemania, España y muchos otros Estados miembros han presionado a favor del acuerdo, que se selló en 2019 pero desde entonces se ha quedado estancado. Sus defensores creen que impulsará la economía y los lazos comerciales entre los dos bloques en un momento de creciente tensión mundial.

Ursula von der Leyen, reele-

"Aunque nos quedan algunos asuntos pendientes, hemos avanzado mucho", dijo un diplomático

Alemania, España y muchos otros Estados miembros del bloque han presionado a favor del acuerdo

gida para un segundo mandato como presidenta de la Comisión el mes pasado, ya se había comprometido a ultimar el acuerdo.

Se espera que viaje a Río de Janeiro en noviembre para asistir a la cumbre del G20, lo que podría brindarle la oportunidad de resolver cualquier cuestión pendiente con el pre-



Ursula von der Leyen y Lula da Silva se encontrarían en Río de Janeiro para la cumbre del G20. BLOOMBERG

sidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los miembros del Mercosur creen que detrás de la preocupación de la Unión Europea por el medio ambiente hay una cierta tendencia proteccionista. Brasilia mostró su indignación por una carta enviada por Bruselas el año pasado que pretendía añadir compromisos vinculantes sobre el clima y la deforestación.

Otros puntos de fricción son la ley antideforestación de la Unión Europea, que entrará en vigor el año próximo y prohibirá la importación de productos como la madera, la carne vacuna y el café producidos en tierras deforestadas. Según un funcionario, Mercosur quiere garantías de que la legislación no anulará los beneficios de un acuerdo comercial para sus exportadores.

Otro asunto polémico es la presión de Bruselas para que Argentina limite el uso de nombres de alimentos con denominación de origen, como el queso parmesano. Su gran comunidad de inmigrantes italianos lleva mucho tiempo elaborando estos productos. Brasilia, por su parte, quiere que se tomen medidas para proteger su industria automovilística.

En Europa, el acuerdo sigue teniendo el rechazo de los agricultores, que este año han protagonizado protestas masivas por el aumento de los costos, la caída de los beneficios y las nuevas normativas, mientras Bruselas intenta reducir las emisiones de carbono y mejorar la biodiversidad. Afirman que los productos más baratos importados de Sudamérica se fabrican con normas menos estrictas que las de la UE.

"Aunque nos quedan algunos asuntos pendientes de especial relevancia y no está siendo nada fácil, hemos avanzado mucho", declaró otro diplomático que participa en las conversaciones.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, le dijo al FT la semana pasada que "no había visto mucho entusiasmo por parte de los países europeos para avanzar", aunque reconoció que Von der Leyen y Macron habían estado centrados en las recientes elecciones parlamentarias de la Unión Europea y Francia.

Aunque el presidente ar-

gentino, Javier Milei, manifestó su rechazo al Mercosur durante la campaña electoral del año pasado, tanto él como su canciller, Diana Mondino, desde entonces se han mostrado a favor del acuerdo.

Según la Comisión, los equipos negociadores de ambas partes "siguen en contacto a nivel técnico para avanzar en las cuestiones pendientes".

Bruselas añadió que se estaba centrando en "garantizar que el acuerdo cumpla los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea, respetando al mismo tiempo las sensibilidades de la UE en el sector agrícola".\_\_\_

#### BANCO MACRO S.A. BANCO BMA S.A.U.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 83, inc. 3º de la Ley Nº

19550, se hace saber por tres días:

I.- Sociedad Absorbente: BANCO MACRO S.A., con sede social en Av. Eduardo Madero 1182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Bahía Blanca, el 8/3/67, bajo el Nº 1154, folio 75, libro 2, del Libro de Estatutos, e inscripta en el Registro Público de la Capital Federal, por cambio de jurisdicción, el 8/10/96, bajo el Nº 9777, Libro 119, Tomo A de Sociedades Anonimas.

II.- Sociedad Absorbida: BANCO BMA S.A.U., con sede social en Av. Eduardo Madero 1182 - Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de la Capital Federal el 19 de Diciembre de 1994, bajo el Nº 13258, Libro 116, Tomo A de Sociedades Anónimas.

III.- Valuación del Activo y Pasivo de la absorbente al 31/12/23: (en miles) \$5.851.533.387 y \$3.807.369.437, respectivamente, expresados en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2023.

IV.- Valuación del Activo y Pasivo de la absorbida al 31/12/23: (en miles) \$883.306.273 y \$674.651.803, respectivamente, expresados en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2023.

V.- En la Asamblea General Extraordinaria del 6 de mayo de 2024 de la Sociedad Absorbente, se aprobó la fusión por absorción de Banco BMA S.A.U. con Banco Macro S.A., ad-referendum de la autorización del Banco Central de la República Argentina.

VI.- En la Asamblea General Extraordinaria del 6 de mayo de 2024 de la Sociedad Absorbida, se aprobó la fusión por absorción de Banco BMA S.A.U. con Banco Macro S.A., ad-referendum de la autorización del Banco Central de la República Argentina. Como consecuencia de ello, la Sociedad Absorbida se disuelve sin liquidarse.

La fusión se efectúa sobre los estados financieros separados de ambas sociedades cerrados al 31 de diciembre de 2023 y con efecto retroactivo al 1º de enero de 2024. Oposiciones y reclamos de ley en el domicilio legal de las sociedades.





9°

máx 16°

## **B** Lado B

# Agencias apuestan a facturar \$ 3500 millones en el próximo Travel Sale



Los organizadores del Travel Sale confían en que el evento será un éxito porque los consumidores quieren aprovechar las ofertas

Travel Sale tendrá su décima edición del 26 de agosto al 1 de septiembre. Aseguran que servirá para apuntalar la temporada baja

\_\_ Ricardo Quesada \_\_ rquesada@cronista.com

on la expectativa de superar el millón de visitas en la página del sitio, entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre se realizará la décima edición del Travel Sale, el evento de descuentos y promociones del sector turístico. En esta ocasión se espera que participen más de 40 agencias de viajes.

"El evento es una oportunidad ideal para comprar paquetes para la temporada baja que va de septiembre a noviembre. Pero también para adelantar las vacaciones de verano y asegurarse un mejor precio, e incluso poder pagarlas en cuotas por anticipado", explicó Martín Romano, tesorero de Faevyt y coordinador del Travel Sale.

En esta edición, indicó el ejecutivo, se espera que haya descuentos de hasta el 50% en algunos productos puntuales. La rebaja promedio, agregó, se ubicará entre el 18 y el 22 por ciento.

"Puede ser que se consigan grandes descuentos para temporada baja. Pero si se busca adelantar la compra para el verano, los paquetes se podrán adquirir hasta en 12% más baratos", explicó.

Otro gran atractivo del evento serán las cuotas sin interés o con el plan Cuota Simple. La posibilidad de financiamiento, estimó Romano, hará que se dispare la venta de destinos nacionales, ya que todavía no se permite la venta de paquetes o pasajes internacionales en cuotas.

"Como la financiación pesa mucho para los consumidores, creemos que en el balance, los destinos nacionales será lo más vendido. Pero también habrá buenas ofertas para cruceros internacionales, un segmento que viene creciendo fuerte en los últimos años en las preferencias de los viajeros", dijo Romano.

Además, indicó que se espera que la facturación del evento alcance los \$ 3500 millones. Este número es similar al del año pasado, ajustado por inflación.

El año pasado hubo más de 4700 productos a disposición del público y se registraron más de 6 millones de impresiones de la campaña digital. Además, 250.000 usuarios únicos nuevos ingresaron en el sitio oficial del evento, un 80% más que el año anterior. Los organizadores estiman que este año los guarismos serán similares.

En eventos como este hay agencias que multiplican por 10 las ventas si se lo compara con una habitual. Pero, en promedio, el incremento llega al 200%, explican en Faevyt.

"Esta es la décima edición de Travel Sale. No solo es una gran vidriera de publicidad y comunicación para las agencias de viajes, sino que se ha ido transformando, edición tras edición, en uno de los eventos de ofertas más esperados. Estamos convencidos de que será un fuerte potenciador de esta temporada baja" afirmó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.

Romano, por su parte, aseguró que a raíz de la inflación y la caída en el salario, el año comenzó siendo muy difícil para el sector. El contexto, agregó, hizo que muchas agencias tardaran más de lo normal en anticipar su participación, pero ahora ya están confirmando que quieren estar.

"Confiamos en que la acción volverá a ser un éxito. Los consumidores quieren aprovechar este tipo de acciones. Y vimos que ya pasó con el Hot Sale. Cuando hay dificultades económicas, los eventos que ofrecen descuentos se terminan destacando. La gente quiere aprovechar aún más las ofertas", cerró.